







Giloneina .

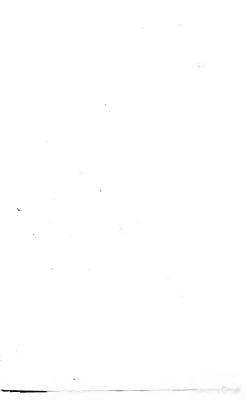



\*

.

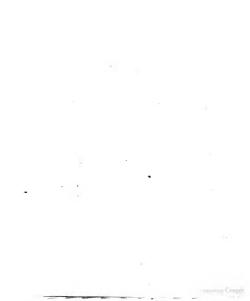

# STORIA

FOIT

# ANTICHI POPOLI ITALIANI

#### GIUSEPPE MICAL

ACCRESCIUTA

DI UNA PREFAZIONE E DI ALCUNE ANNOTAZIONI DELL'EDITORE.

TERZA EDIZIONE.

VOLUME TERZO.



FIRENZE

TIPOGRAFIA DEL VELCANO 1849.



## STORIA

DEGLI

ANTICHI POPOLI ITALIANI

## PREFAZIONE

I monumenti copiosi per me raccolti e pubblicati nell'Atlante, ed esposti in questo volume, hanno principalmente per iscopo di arricchire e ampliare con documenti nazionali, tanto la storia umana dei costumi, che quella dell'arte degli antichi popoli Italiani.

Riuniti in centoventi tavole, e rappresentati per copie fedeli, questi monumenti figurati danno ragione di molte particolarità riguardanti alla religione, e alle usanze civili e domestiche, che di luogo in luogo ho riferite nella storia.

ierite nella storia

Più particolarmente come esemplari delle arti del disegno servono essi a dimostrare le diverse condizioni dell'arte italica da'suoi principj sino all'epoca del suo incremento e perfezionamento appresso gli Etruschi. Porgendo sotto gli occhi de'miei lettori in tanta

La massima parte di questi monumenti, notabili per arte di figura e di disegno, sono inediti: altri di non minore importanza sono ritratti di nuovo diligentemente sopra gli originali. Molto numero ne han fornito gli scavi fortunati fattisi in questi ultimi anni per tutto il suolo etrusco, e massimamente nelle vicinanze di Canino, o sia nella necropoli di Vulci, donde sono tratti fuori tutto giorno quei pregiati vasi dipinti, che hanno fatto giustamente la maraviglia del nostro tempo. e aperto il campo a nuove indagini, così per la storia civile, come per l'antichità figurata. Raccoglitore e alla volta editore di una serie numerosa, quanto scelta di cotesti monumenti, mi sono tuttavia limitato a porre in luce soltanto quelli che più direttamente si riferiscono e si rannodano al mio argomento di storia, o tendono a schiarire punti rilevanti di controversia. Si vedranno qui

disposti insieme, quanto è possibile, secondo la ragione dei tempi, dello stile e dei simboli : di tali simboli figurati, documenti molto importanti delle opinioni popolari e dei costumi, l'ufficio di parlarne sarà dei monumenti stessi. Per ciò le mie interpetrazioni delle figure sono piane, concise e brevi, dedotte per la maggior parte dalla qualità medesima e dall'uso dei monumenti. Nello stato presente della scienza archeologica, i cui termini vanno ampliandosi di giorno in giorno, non è più tempo di far grossi volumi, come dettava la filologia di un'altra età. Il nostro secolo vnol fatti, e non più ragionamenti senza utilità. Contuttociò io lascio aperta a bella posta agli archeologi eruditi la via a più ample e nuove illustrazioni. Nè prenderà in mala parte alcuno se le mie spiegazioni delle figure dissentono talora da quelle divolgate innanzi per altri sponitori. Il soggetto di non pochi monumenti può essere dubbio, incerto, ed alle volte anche inesplicabile: questa sorte di disputazioni sono bensì aliene al tema generale della mia opera: spettano all'antiquario, non all'istorico. Non porterò invidia a coloro che per Tom. III.

TOM. III

avventura spiegheranno diversamente i monumenti stessi per me pubblicati, o andranno più risoluti nelle loro opinioni. Tutti sanno oramai che chinnque adduce in queste materie sentenze assolute, e dottorali, corre gran pericolo di doverle mutare. Il savio lettore non di meno mi saprà buon grado di aver tralasciato in questo volume non pure citazioni superflue, inutili e oziose, ma voci adoperate da un certo numero di scrittori odierni, che danno all' erudizione un non so che di pedantesco, di ruvido e di strano: la voce italiana più semplice, e di più facile intelligenza, m'è parsa ogni volta la migliore.

Era mio debito usare per la pubblicazione di questi monumenti ogni più attenta vigilanza, cura e diligenza. Ho adoperato a tal uopo, come si vede, artefici sperimentati e valenti. Però, chiunque conosca le difficoltà materiali che si hanno tutte volte a superare nella pubblicazione esatta e sincera di monumenti inediti, per lo più raccolti in luoghi diversi e loutani, mi terrà conto della mia instancabile sollecitudine. E vorrà di più mostrare indulgenza per le inevitabili sviste, che sogliono farsi anche dai buoni artisti nella non facile esecuzione di simili lavori.

## ANTICHI MONUMENTI

## PER SERVIRE ALLA STORIA

DEGLI

## ANTICHI POPOLI ITALIANI

Spiegazione delle Tavole in rame.

Carta geografica dell'Italia antica di D'Auville, con la parte fisica novamente disegnata dal Sig. Poirson.

### TAVOLA 1.

Pianta topografica di Volterra antica e moderna, misurata e disegnata nel 1809: le parti segnate a buono mostrano quella porzione di mura etrusche, che rimane in piede: le punteggiate indicano l'andamento delle rovinate. Vedi Tom. 1. pag. 129. 130. Tom. 11. 294.

#### TAV. II.

Pianta topografica di Populonia e suoi contorni sino al mare: non vi si trova altro vestigio di fabbrica etrusca fuorchè la porzione delle mura segnate a buono: le altre poche vestigia antiche sono tutte dei tempi romani.

#### TAV. III.

Pianta topografica di Roselle, misurata nel 1774 da L. Ximenes, e verificata sulla faccia del luogo nel 1809.

#### TAV. IV.

Pianta topografica di Cossa e suoi contorni sino al mare. Di tutte le città in suolo etrusco questa è la meglio conservata nelle sue opere militari. Oltre al cerchio delle mura, che sussiste quasi intero, vi si veggono parecchie torri interne ed esterne. Hanno esse i due fianchi retti, con sua fronte formata da una faccia convessa inverso la campagna, e sporgono interamente fuori delle mura: le torri interne s'alzavano, come pare, a cavaliere, e poteano servire ad uso di specole. La mostra della porta num. 6. si presenta in squincio, o sia coi due petti obliqui: ben conservato v'è l'incastro della cateratta, o saracinesca, che forse era doppia nel lato opposto per la ragione addottane da Vegezio <sup>1</sup>. Mediante la forma presso che

<sup>1</sup> Quae annulis ferreis, ac funibus pendet, ut si hostes intraverint demissa eadem extinguantur inclusi. 1v. 4.

circolare della città poteva il nemico esservi da più luoghi scoperto.

Nell'interno, oggidì luogo salvatico, si trova gran numero di conserve d'acqua, che vi supplivano la mancanza delle fonti. Fattura del medio evo sono i vestigi dell' edifizio num. 3. fatto di pietre collegate con calce, che forse serviva ad uso di chiesa, quando Cossa risorse sotto il nome di Ansidonia: nè paiono molto più antichi i residui d'un arco di pietra num. 4. di rozza costruzione.

#### TAV. V.

Pianta topografica di Fiesole. L'arco d'una porta num. 2. è di costruzione al tutto diversa a quella delle grandi mura etrusche, e può essere lavoro dei tempi romani. Opera romana sono certamente gli avanzi del teatro, di cui fu scoperta anni addietro una parte della scalinata: è credibile vi fosse edificato da poi che Fiesole vi tenne una colonia militare condottavi da Silla.

## TAV. VI.

Pianta topografica di Cortona, conforme al disegno originale di Francesco Marchi, esistente nella libreria Magliabechiana. Vi sono distinte le fabbriche etrusche, e le principali moderne di pubblico uso della città. Cortona sta esattamente dentro al circuito antico. Nella porsione delle mura contrassegnate a buono si trovano salde ancora le grandi pietre del primo recinto: la parte superiore inverso la fortezza è tutta opera posteriore del secolo xm, e chiamasi il muro dei Senesi, perchè rifatto dalla repubblica di Siena, allesta dei Cortonesi, dopo che fa distrutto dagli Areini. Le porte della città è credibile assai che sieno collocate tutt'ora nell' antico sito. Vedesi di più una porta antica e due aperture num. 5, oggidì sfigurata, che serve ad uso di fogna. Vedi Tom. 1. p. 141.

#### TAV. VII.

Porta di Volterra, detta all'Arco, dalla parte della campagna. In questa tavola e nella seguente si vede delineata soltanto la fabbricasione antica, spogliata di quanto v'ha di moderno. Di vera costruzione etrasca sono visibilmente i grandi macigni quadrilunghi sovrapposti ne'lati interni ed esterni; e nei pilastri sostenenti l'arco: tre teste colossali parimente etrusche, benchè sformate per lunga ela, sporgono in fuori delle impostature e del mezo dell'arco, commesso di coni tirati a un centro: nell'interno si vede d'ambo i lati l'incastro donne passava la saracinesca, come nelle porte di Cossa 2.

I restauri che furono fatti a questa bella porta in diversi tempi non han cangiato la sua forma antica;

2 Uguali tracce delle saracinesche hanno le porte di Pompeja.

la qualità delle pietre dell'arco, o sia dei coni ben tagliati alla maniera romana, mostra benaì che fu rifatto per vetustà; e senza dubbio l'impostatura della raco di quella foggia, si dissimile alla struttura di tutto l'edifizio, è una giunta fattavi secondo lo stile romano, forse dopo l'assedio calamitoso di Silla. Le tre teste collocate di prospetto si può credere che rappresentassero etrusche deità salvatrici della terra. Così nella porta del Sarno in Pompeja vedesi in grande la testa d'una dea incastrata di faccia nella chiave dell'arco. Vedi T. n. p. 233, e più sotto it monumento lava cvui.

#### TAV. VIII.

La medesima porta dalla parte della città, annessavi la sua pianta.

### TAV. IX.

Mura militari etrusche di Volterra costruite di grandi pietre paralellepipedi, spianate e disposte per piani orizzontali, senza cemento alcuno. Il pezzo num. 1. si vede nel luogo detto Menseri: l'altro num. 2. presso S. Chiara: le pietre che sporgono in fuori servivano di gronda per l'acqua. Vedi Tom. 1. p. 129. Tom. 11. p. 294. 1. Mura di Populonia nel luogo detto i Massi.

2. Mura di Roselle.

3. 4. Mara di Cossa edificate di grosse pietre a fi-gura poligona irregolare senza cemento. Cossa, terra o colonia dei Volcenti, si può probabilmente credere, che fosse una delle città meno antiche dell'Etruria. Nove anni innanzi la prima guerra punica vi fu condotta una colonia romana. Cossa e Saturnia, altra colonia nel 569, sono le sole, in tra l'Arno e il Tevere, che abbiano mura di al fatta costruzione poligona. Vedi Torn. 1. p. 144.

TAV. XI.

Mura di Fiesole.

TAV. XII.

Mura di Fiesole, prese da un altro lato.

TAV. XIII.

Mura prossime a Terni.

Sono due muraglioni esistenti presso la terra di Cesi, discosta tre miglia in circa da Terni. Formano un angolo retto nei due punti segnati a, b; e come pare in sulla faccia del luogo facevano parte di un muramento molto più grande. Le pietre vi sono messe in opera rozzamente a solo martello: nella terza pietra al lato a, vi si vede scolpito un Fallo a bassorilievo. Vedi Tom. 11. p. 121, 122.

1. Mura di Todi. Vedi. Tom. 1. p. 81.

. 2. Mura di Segni, e porta detta la Saracinesca. Vedi Tom. 1. p. 233.

#### TAV. XIV.

1. Vaso di terra cotta rosa in forma di un Canope con testa mulichre sovrapposta, e braccia sollevate in atto di supplicazione. Questa qualità di vasi si trova principalmente nei sepoleri più vetusti di Chiusi e aue adiacenze. Vi si poneva dopo l'abbruciamanto del corpo morto il suo cenere, che alle volte si rinviene ivi entro; ed affinche, potesse esalarne il vapore si praticavano nella parte superiore del vaso due aperture laterali, o vero un solo foro al sommo della testa. Questa era mobile rappresentativa, senz'abbellimento, l'effigie del morto: le braccia, mobili anch' esse, stavano fermate agli orecchi del vaso madiante piccole caviglie di bronzo. — Nella Reale Galleria di Firenza 3.

2. Vaso consimile in terra cotta con testa virile, mancante però delle sue braccia. Le cavità degli oc-

3 La giusta grandezza di ciascun monumento si trova segnala sotto le respettive figure: quelle che mancano di contrassegno numerale hanno la grandezza medesima degli originali (nella esissione di Firenze, in questa nostra sono alquanto minori). chi vi sono formate di due brecce naturali; l'una verdognola, l'altra di color rossigno. — Galleria di Firenze.

- 3. Vaso consimile in terra nera naturale non cotta, con testa o ritratto d'un giovane imberbe.
- 4.- Vaso in terra nera parimente a Canopo con co-perchio mobile, dor è rozzamente e quasi senz' arte efficiato un volto femineo. Dalle due aperture ai fianchi del vaso pendono le braccia, che piegandosi congiungono ambo le mani sul ventre del vaso formante il petto, alquanto rilevato dalle mammelle: le braccia ed i polsi sono guernite di armille: di dietro al vaso vi si veggono formate mediante un solco soche le reni. Paolozzi in Chiusi.

## TAV. XV.

- i. 2 Testa in terra rossa feminea presa di faccia e in profilo, con capelli dinanzi separatamente raccolti e fucignolati intorno al capo: tiene alle orecchie due pendenti di bronzo formati di quattro anelletti l'uno serrato nell'altro.
  - 3. Testa e ritratto virile al naturale.
- 4. 5. Testa di femmina presa di faccia e in profilo. Ciascuna di queste tre teste posta sopra d'un accianone di tralasciato nel disegno, forma da se un monumento compito. Esistono nella Galleria di Firenze.
  - 6. Vaso di terra rossa in forma di un Canopo con

testa o ritratto d'uomo barbuto, capelli inanellati davanti, e pendenti dietro alle spalle: posa sopra un seggio, fatto di dura querce, e ricoperto per tutti i lati d'una superficie di materia calcarea di smorto colore gialliccio, che lo ha preservato da ogni guasto. Questo mobile decoroso aveva certamente convenienza di onore proporzionata alla qualità e dignità del defunto. Altri vasi cinerarj, della stessa foggia, posano meno degnamente sopra una specie di piedestallo in terra cotta. tav. xv. v. v. v. 1.

7. Vaso consimile in terra nera con testa parimente virile di più vetusta maniera e di notabile espressione : possto anch esso sopra di un seggio conforme al precedente. Ambedue nella Galleria di Firenze.

8. 9. Altra testa virile barbata soprapposta a un vaso canopico in terra rossa: le ciglia e la barba, ritoccate, con lo stecco dal formatore, serbano qualche residuo di tinta nera: perciò è credibile molto che queste teste, modellate in creta ordinaria, fossero originalmente dipinte a vari colori secondo il costumo antico 4.

## TAV. XVI.

1. 2. Testa in terra rossa d'uomo giovane con capelli inancliali, la quale sta posta sopra d'un vaso

4 I monumenti che non hanno, come questo, indicazione certa di possessore o sono in mano di antiquari trafficanti qual merce, o furono gli trasportati altrove secondo ventura: i presenti disgui tuttavia sono stati presi diligentemente sopra gli originali stessi al momento in cui vennero a luce. canopico: presa di faccia e in profilo. — Galleria di Firenze.

- 3. 4. Testa di donna in terra rossa, però mancante del solito vaso cinerario. I capelli vi sono fortemente graffiti con lo stecco: aveva agli orecchi due pendenti fattivi di due ghiande di terra cotta infilate in uno spaghetto.
  - 5. Frammento di una testa virile in terra rossa.
  - 6. Testa di giovane imberbe in terra rossa.
- 8. Frammento di una bella testa virile al naturale, tirata in lamina di bronzo sottile, e diligentemente rinettata col cesello. — Museo pubblico di Perugia.

Presso che tutti i descritti monumenti, e altri non pochi d'uguale specie e figura, sono stati trovati in una necropoli di molta antichità, scopertasi casualmente nel 1825 presso a Sarteano, terra distante sei miglia da Chiusi. I sepoleri vi stanno tutti scavati nella rupe, o più tosto nel tufo: vi sono generalmente di mediocre grandezza con una sola camera: nelle grotte più grandi si trova alle volte tagliato nel masso anche un pilastro a sostegno della volta : hanno una sola porta senz'altro adornamento esterno, nè interno, e poco differiscono dagli altri sepolcri etruschi che possono pretendere a maggiore vetustà. I vasi cinerari in forma d'un Canopo, di cui porgo in queste tavole alcune figure, vi si trovano di frequente, benchè spezzati in gran numero per le frane. La imitazione egizia in questi recipienti è al tutto manifesta, quantunque, secondo il rito funebre, ponessero soltanto gli Egizi le viscere del corpo imbalsamate nei loro Canopi, che per coperchio hanno la testa simbolica d'alcuno dei quattro geni dell'Amenti. Dove che in Etruria, dovunque esisteva il rito dell'abbruciamento del corpo, si raccoglieva il suo cenere in quei vasi stessi ugualmente simbolici : e la testa umana che hanno per coperchio, figurava il ritratto del defunto, uomo o donna si fosse. La molta varietà delle teste, l'età diversa, le differenti capellature, l'aria tutta nazionale dei volti, la conformità dell'angolo faciale, non lascian dubbio nessuno che dessi non sieno veri ritratti: tanto più importanti, quanto più fedelmente, e senz' abbellimento alcuno, ci mostrano il tipo fisico dei nostri padri. Desso è lo stesso della grande variata razza del Caucaso. Il diametro verticale è corto, quindi il viso largo: il contorno della testa, vista di faccia, si direbbe come quadrato, atteso che il cranio v'apparisce schiacciato alla sommità, e orizzontale l'estremità inferiore della mascella. La fronte è bassa, il naso aquilino con base piana, il mento tondeggiante dinanzi, la posizione delle orecchie alquanto alta. (Vedi tav. xv. 7. 8. 9). Tali sono ancora i caratteri principali del tipo odierno in Toscana, e più generalmente propri della universale razza italiana. Vedi Tom. 1. p. 101.

- 1. Coppa in terra nera naturale non cotta, retta da un fermo piede figurato con tre guerrieri fino a mezza coscia, che hanno volto harbato, grave armatura, e due aste nella destra (tav. xxn): nella parte inferiore del piede si veggono quattro piccole teste di leone: all'orlo del vaso pendono di fuori quattro teste gorgoniche di truce sembiante; simbolo, come dirò più sotto, del dio infernale: al di sopra, nel circuito interno ricorrono altrettante testine di leone o di pantera che sia. — Galleria di Firenze.
- 2. Vaso in terra nera di singolare forma, ornato al basso di quattro teste feminee col capo velato. Tre mezze figurine ugualmente velate, benchè di fattezze diverse, e con le braccia congiunte sul petto, eircondano il fosto del vaso, nel cui sotto piede sono effigiate, teste leonine. Sì fatte maschere umane col capo velato si ripetono spesso in questa qualità di vasi funerei, e per concetto simbolico vi stanno come spiriti o larve della regione inferiore.
- Tazza da bere a due manichi sporgenti in fuori: sono replicate in entrambi due sfingi colcate e alate, l'una di contro all'altra guardandosi tra loro.
- 4. Altra tazza simile, ne'cui manichi è una dea con scettro nella destra, sedente in trono dinanzi un monumento di forma piramidale posto in sua custodia.
- 5. Manico di una tazza consimile, dove un genio alato benefico rimuove da se, e preme forte con cia-

scuna mano il collo d'un uccello acquatico di mala natura <sup>5</sup>: in questa forma medesima, nei cilindri babilonesi, si vede *Ized* alato premere con ambe le mani uno struzzo, uccello di *Abriman*. Vedi tav. XX. 12.

6. Un leone alato e colcato ata di fronte a una sfinge alata. Ambedue questi animali simbolici, unione di forza e d'intelligenza, teneano l'ufficio di guardiani e difensori dei sepoleri; quindi si trovano apsesoffigiati nei monumenti che hanno correlazione col sacro rito dei morti, così in Etroria, come in Egitto: le figure che seguono ne porgeranno d'ogni maniera frequentissimi esempi.

Il vasellame suddetto, con tutti quelli della medesima specie, che seguitano figurati nelle tavole appresso per mostra, sono stati ritrovati nella mentovata necropoli presso di Sartesno. Sono dessi abbondantissimi in quei sepolori, ed in molti altri del territorio chiusino. La loro materia è una terra nera pesante di colore naturale, non cotta, bensì prosciugata e lustrata con tal processo, che basta a dar loro sofficiente solidità e non so qual vaghezza. Sono d'avviso che si fatto vasellame; anzichè agli usi ordinari

5 Vi raffiguro il cigno, tristo animale escluso affatto dal numero degli uccelli sugurosi, nel tampoco mai nominato nel libri sacci. Multi tanen asserunt cycnos inter augurales aves non inveniri, neque auguralistus commentariis corum nomen illatum. Snr. 1. 30,8. Erasi questa, giusta ogni apparenas, un antica dottrina etru-sca: forse a causa dell'istinto che attribuivasi al cigno di presagire col suo canto morte imminente.

della vita domestica, servisse unicamente ai riti funerei. Lo persuade così la qualità dei simboli in essi
figurati, allusiva alla dottrina dell'Erebo, od ai misteri, come la forma stessa dei vasi e la poco saldezza loro. Tutto il figurato di basso rilievo vi è fatto
a stampa: quindi replicato più volte sopra di uno
stesso vaso: le parti più minute di tante piccole impronte erano all'uopo finite dal formatore con lo
stecco o la punta a terra fressa; e similmente gli altri fregi: accessorj ed ornati. Bassissimi sono i rilievi
delle figurine stampate nella creta, e rade volte si trovano bene visibili; atteso massinamente, che l'umidità di che s'imbevono sotterra ne la corrosa e quasi
cancellata la superficie. Vedi Tom. II. p. 249.

#### TAV. XVIII.

- 1. Tazza nel cui fregio a stampa una dea sedente, e vestita di lunga tunica, porta nelle soe mani un bambiao presentatole da una persona ritta in piè, che le sta davanti. Due altre figure divine, ugualmente sedenti in trono, ricevono omaggio dagli offeritori. È questa una scena religiosa d'iniziazione o di consacrazione d'un infante al sacro rito dei piccoli misteri, la quale poteva farsi fino dalle fasce: i parenti solean porgere doni e offerte al dio e alla dea per celebrare si fatta iniziazione.
- 2. Vaso a due manichi nel cui fregio fanno figura principale i due numi infernali sedenti in trono, con

predella sotto i piedi. Ricevono da quattro femmine l'offerta di bende sacre; mentre il dio sovrano dei morti, o Bacco che siasi, regge con ambe le mani il già offertogli vaso da vino: la figura dietro il trono, vestita d'ampie manto sciolto, potrebb' essere un ierofante o ministro del dio.

3. Coppa nel cui fregio ambedue i numi, parimente sedenti in seggio con scettro divino nella destra, ricevono dai supplicanti l'usato omaggio dei rami sacri. Due uccelli di specie diversa, emblemi di quelle divinità, stanno desti sotto il trono di ciascuna.

 4. 5. Coppe di foggia diversa ornate con piccole maschere velate e capillate.

## TAV. XIX.

 Vaso a due manichi: il nume scettrato assiso in trono vi riceve le sacre offerte: uno degli offerenti si vede mascherato in forma di Centauro dendroforo; allusivo anch'esso al culto e alle processioni di Bacco.

2. Vaso a due manichi: nomini e supplici donne vestite di lunga tunica si vedono in ordinata processione: i primi portano freccia e non so quali sate o tirsi: le donne recano vitte sacre, e nella mano destra un pomo granato: offerta ben conveniente alla dea regina dei morti. L'originale esiste nel Museo di Cortona.

Porgo in questa tavola una serie di fregi ventuno di figurine, tratti dai vasellamenti meglio conservati. Sono queste altrettante scene simboliche e liturgiche: cioè supplicazioni, processioni, ludi sacri, e offerte di diverse sostanze ai numi infernali. Ordine di gente l'uno inuanzi all'altro in regolata processione mostrano i num. 2. 3. 5. 6. 11. 13. 14. 15. 18. Il dio e la des, presidenti delle cose sotterranee, vi sono da per tutto sedenti in seggio accompagnati con i loro nccelli sacri. Vi ricevono entrambi l'offerta delle primizie della messe 6, e della vendemmia, ora in un'anfora, ora nel cantaro (2. 4. 12): e similmente l'omaggio di supplici rami, di corone sacre e di tenie, emblema dei misteri (3. 5. 6. 12. 13. 15). Una donna (13) porge alla dea il vaso detto Plèmochoè, più propriamente atto alle libazioni funeree 7. Genj alati di buona natura pregano riverenti per la salute dell'anima sotto loro custodia (7. 9. 17). Il transito di questa nell'altra vita viene simboleggiato dalla figura a cavallo (4): altrove si veggono epule sacre, corse di bighe, e altri ginochi confacenti a impetrare dai numi infernali grazia e riposo ai mani (8, 10, 10, 21). I volatili nel campo di varia natura v'hanno re-

<sup>6</sup> Così nelle feste d'Iside gli Egizi portavano per riverenza alla dea manipoli di spighe, o vasi ripieni di grano e d'orzo. Diodos. 1. 14.

<sup>7</sup> ATHEN. M. 13. p. 496.; POLLUC. X. 74-

lazione certa colle divinità, e vi stanno come significazione di anguri (10. 16. 17) 8: finalmente i Centauri portatori di rami, la chimera, la slinge, il leone alato, la pantera, e alcun altro animale del gregge bacchico (1. 10. 15. 16. 20) tengono tutti più o meno convenienza tra loro, e col soggetto principale, perchè tutti s'aggirano entro un determinato ordine d'idee correlative al giudizio delle anime nella regione infernale. Në mi par niente dubbioso, che qui ogni cosa non si riferisca alla dottrina acherontica degli Etruschi, tanto conforme all'egizia dell'Amenti. Il domma fondamentale del dualismo si fa manifesto con la presenza del dio e della dea, entrambi signori degl'inferni: sieno essi per figura Osiride, Bacco, Plutone, o, secondo la mitologia etrusca, Manto o Vedio; sieno Iside, Cerere, Proserpina, o l'innominata moglie del malo dio 9. V'apparisce ugualmente per via di simboli noti la dottrina primitiva de' buoni e mali Genj; grande la religione dei sepoleri; certa la buona speranza nelle pietose supplicazioni ed offerte: potentissima in fine l'efficacia dei misteri a tener viva nell' uomo l'idea principale d'uno stato futuro di premio o di gastigo nella vita nuova. Vedi Tom. 11. p. 114. 115. 249-251.

<sup>8</sup> Per etrusche dottrine gli uccelli augurosi erano di molto numero, e variatissimi di specie. Arr. Claud. ap. Fest. Oscines aves.

<sup>9</sup> Vedi Tom. 11. p. 105.

- 1. 2. Coppa în terra nera retta da un piede interno, e al di fuori da quattro sotilii fasce arcuate. In ciascuna di esse si vede figurato un Genio alato agli onueri , che tiene con ambe le mani fortemente strette per le zampe due fiere: rappresentanza simbolica che ha manifesta relazione col significato del basso rilievo tav. xvii. 5, col bronzo perugino xxviii. 5, e con molti altri monumenti etruschi. Galleria di Firenze.
- Altra simile coppa nelle eni fasce un genio, o altro spirito divino, avente quattro ali dinanzi che si partono dal petto; due sollevate, le altre abbassate verso terra. — Galleria di Firenze.
- 4. Il re o giudice dell'Amenti, sedente in trono, tiene nelle mani lo seettro adorno in cima d'un fiore mistico, o altro fregio che sia: al di sotto del seggio sta vigile il sacro uccello, come attenenza al nume.
- 7. La dea compagna del dio infernale ritta in piedi, vestita di lunga e stretta tunica, tiene anch'ella in ambe le mani lo scettro, o asta pura. Ambedue le figure effigiate come sopra nelle fasce esterne di una coppa in terra nera. Galleria di Firenze.
- 5. Figura con quattro ali agli omeri, due spiegate in alto, le altre distese verso terra: tiene molto della forma raccolta dei Pateci e Cabiri di grosso ventre. Fu trovata con altre consimili a Cerveteri, ov'era l'antica Cere. Hanno tutte ugualmente superficie piana

al di dietro, e quattro fori nelle ali; il che fa certo che stavano poste per decorazione in qualche sepolero, tenutevi appese con chiodi alle pareti.

Quanto è manifesta l'imitazione egizia nei precedenti bassi rilievi descritti, altrettanto è palese in questo l'imitazione orientale. Di tal maniera i Fenici e Babilonesi effigiavano i loro dei maggiori con quatro ali 'e: e note a tutti sono le figure di simil foggia ritratte nei cilindri persiani, e in altri antichi monumenti si dell'Asia occidentale come dell'Asia media. Di misterioso significato in queste figure è la positura uniforme, e non dubbiamente simbolica, delle mani raggiunte l' una all'altra in sul petto: positura che si ritrova pur sempre anche nelle figurine egizie di Phah riposte per entro le mummie, come immagini di grande divozione funerea. Vedi tav. xtvi. 1. 2. 3.

 Coppa di forma rara con piede rotondo traforato, ne'cni sodi sono replicate quattro figurine in piede con asta nella destra.

 Una dea vestita di lunga tunica e peplo in testa, ambo guerniti con ricca ornatura nel lembo. Manico di un vaso simile al num. 1. tav. xxiv.

g. 10. Un uomo e una donna in piede, l'uno di faccia all'altro, in atto di abbracciamento; entrambi vestiti con vestimento civile. Rappresentano il solito

<sup>10</sup> Duae expansae; duae demissae . . . eundem quiescente volare, et volantem quiescere. Sancnonar. ap. Eusen. Pr. Ev. p. 39.

congedo, o sia l'estremo a dio coniugale per l'altra vita, si frequente nelle sculture delle urne sepolerali. Vedi tav. xxvu. 4. Anibedue le figure impresse sopra manichi di vasi in terra nera.

#### TAV. XXII.

Vaso a un solo manico di notabile grandezza, le cui figure fatte a stampa vi sono replicate tre volte, e ricoprono tutto il ventre del vaso.

La prima figura a barba cuneiforme coperta d'elmo e di corrazza, con due lunghe aste in mano, si vede ripetuta più volte in vasi della medesima specie (tav. xvii. 1. Xxiv. 1. L. 3), e vi sta certamente quale immagine d'una divinità potente e guerriera: la donna appresso colla testa ammantata può essere la regina stessa dei morti: non saprei qualificare l'uomo barbato ch'ella ritiene per un braccio, e che si mostra con elmo in testa di foggia singolare, e con spada breve nella destra. Il mostro gorgonico che segue con lingua tirata fuori e lunghi denti sannuti, armato in fronte di corne, e con due ali distese che muovono dal petto, è l'immagine terribile del gran dio infernale sotto figura d'implacabile divoratore delle anime (vedi tav. cii): la figura barbata che gli sta vicino, alata agli omeri, è lo spirito conduttore delle anime, grecamente detto Mercurio Ctonio: l'oca a' suoi piedi, sacra a Bacco, è un simbolo di deità ineruale: finalmente l'ultima figura mostruosa con testa animalesca vi sta bene per mistica corrispondenza con Anubi, qual compagno del dio sovrano dell'Amenti, e guardiano dei morti. L'uccello volante e l'acquatico che gli sono intorno fanno quivi allusione al domma dei due principi, come animali avversi l'uno all'altro, e di contraria natura; antipatici, al dire di Plinio, teneansi appunto l'aquila e l'oca, o il cigno. Così tutto nella singolare e unica rappresentanza di questo vaso si riferisce alle dottrine acherontiche: il serpente animale mistico, che cinge l'imboccatura del vaso, è un attributo noto del genio buono: le replicate maschere gorgoniche con lingua distesa impresse nel manico e nel collo del vaso, la cui forma stessa spira fazione paesana, ripetono, come in altri monumenti, le tremende fattezze del dio infernale. - Casuccini in Chiusi.

Niente meno singolare è la forma d'un altro vaso assai grande in terra nera di Chiusi tav. cxvii. 1. Vi si veggono figurate, come in altri vasi funerei, le solite immagini simboliche di mostri e fiere framisiste con teste velate. In ciona del coperchio, forato per quattro aperture, sta inginocchiata una statuetta, alta quattro pollici, che tiene la mano destra sul capo in atto riverenziale: la vestiario succinto all'etrusca (lav. xxxvii. 8): nè qui può rappresentare altro che il sepolto supplicante gli iddii infernali; tema che frequentemente si vede ritratto sopra le stele egizie. Molto gradita ha dovuto essere la forma di questo vaso si Chiusini: cinque uguali, benchè spezzati, no conta la sola raccolta Casuccini.

- 1. Vaso a un manico, volgarmente detto Prefericolo, che nella sua integrità aveva per ornato del
  ventre due cervi pascolanti, e quattro teste feminee
  coperte d'una cuffia di foggia particolare, e con capelli davanti inanellati: di stile rigido vetusto, non
  già d'inesperto artefice, ma hensì di scuola. Forse
  dessa è l'immagine di una dea, la cui acconcistura
  poco differisce da quella del basso rilievo tav. xxx. 7.
- Vaso simile ornato nel corpo di tre figure uguali con barba aguzzata, chioma prolissa, e asta armata di punta nella mano sinistra: lavoro di antica maniera.
- 3. Vaso simile con doppia fascia di ornati: nella superiore quattro galli, nell'inferiore quattro tigri e altrettante teste crinite di cavello. Sopra i due quadretti congiunti al manico da l'uno e l'altro lato, sono effigiate due protome d'uomo e di donas ; o sia in compendio lo stesso soggetto figurato tar. xx. 9. 10.

# TAV. XXIV.

- 1. Vaso a un manico, dov' è ripetuta l'immagine tav. xxi., z. 3. Nel corpo del vaso tre tigri divise l'una dall'altra per mezzo di un ornato fattovi dal formatore con lo stecco, e spesse volte replicato in queste figuline (tav. cxviii. 1.) ": la qual cosa noto
- 11. Vedi per confronto altri vasi chiusini figurati della stessa maniera ap. Demestrano tav. 75. 76.

espressamente per toglier via il supposto ideale, che ai fatto fregio rappresenti un vero prispo con quattro ali, come dice un recente spositore 10. — Galleria di Firenze.

 Vaso con testa di faccia barbata, e con capelli lunghi e lucignolati, la quale reputo essere un Bacco: benche di maniera non troppo antica. Vedi tav. cr. 12.

 Vaso a due manichi perpendicolari, con sfingi capillate e alate tutt' intorno.

### TAY. XXV.

- 1. Vaso a due manichi orizzontali di non comune forma e grandezza ornato di maschere velate, e d'una gran testa di faccia stranamente effigiata con doppie corna, che debb'essere l'immagine d'uno spirito delle tenebre: al di sopra del coperchio, sopra un longo stelo, riposa un gallo, animale bene appropriato a deità infernale qual era Mercurio, avente si gran parte degli attributi d'Anubi.
- Vaso a due manichi ornato di maschere velate e di due file d'animali simbolici: cioè sfingi aligere tramezzate da ornati, e di sotto quattro corsieri alati volanti a tutta carriera.
- Vaso parimente a due manichi con quattro s\(\text{lingi}\) colcate, alate e chiomate, della solita forma egizia.
   Galleria di Firenze.
  - 12 Dosow, Voyage dans l'anc. Etrurie. p. 34.

- 1. Recipiente di forma quadrilunga con due anse o maniglio orizzontali, ornato al di sopra di quattro maschere velate: il lato di faccia lascia in mezzo una spertura semicircolare, per cui si ponevano le cose, che vi stavano entro collocate: cioè vaselli, e altri piccoli arnesi, come nella tavola seguente xxvu. 1.
- Vaso ornato di chimere con lingua distesa: nella sua integrità aveva quattro manichi. — Paolozzi in Chiusi.
- 3. Vaso grande in forma di globo con quattro ippocampi per ornato: simbolo di malo principio replicato spesse volte in questi monumenti funerei, e ritatto anche nei sepolori di Tarquinia (uw. LXVII. 7). Per gli Egizj l'ippopotamo, che di sua natura tenevasi per voracissimo, figurava il Genio malo, o sia Tísone il costto quella specie era pure venerato in Ermopoli il. Galleria di Firenze.
- 4. Tazza ornata di un fregio di oche l'una dietro all'altra: necello proprio delle divinità notturne, e massime di Bacco. Il fermo non isvelto piede ha teste velate e leoncini come nella tav. xym. 2.
- Vaso a quattro manichi con altrettanti cavalli aligeri o pegasei tratti a volo.

<sup>13</sup> Тоβата Інвопотация вінаприводом. Eusen. Pr. Evan. 3, 12. р. 116,

<sup>14</sup> PLUTARCE. de Isid. p. 371.

- 1. Recipiente sostenuto da zampe leonine ornato di faccia con sfingi colcate sens'ali, ed ai quattro canti con teste velate e alate. L'apertura in mezzo semicircolare lascia vedere ciò che v'era riposto: vaselletti, un piccolo pestello, un cucchiaino, e un figurato gallo. Questa singolare qualità di monumenti, che si trovano tali quali nei sepoleri etruschi di Chiusi, han dovuto essere puramente simbolici del rito fanereo: il gallo, che si ripete così apesso, v'avera certamente allusione.
- Faccia opposta del medesimo recipiente, dove sono ripetate le medesime s\u00edngi: nel mezzo e da una delle branche animalesche sorge una figura feminea colle braccia aperte, e con due sli al petto distese in alto.
- 3. Vaso grande a un solo manico alquanto inclinato, dov'è scolpita una faccia umana, ed una figurina in piè: sotto il piede del vaso si trova segnata con lo stecco l'etrusca lettera A.
- Vaso d'uguale forma ornato di maschere, o facce umane allungate a guisa di larve: nel manico si vede rappresentato il solito congedo di due coniugati. tav. XXI. 9. 10.
- Molti sono i vasi di questa medesima foggia num. 3. 4. trovati negli scavi del Ponte alla Badia e di Canino, o sia nella grande necropoli di Vulci <sup>15</sup>. Per la

<sup>15</sup> Vedi Tom. 11. p. 250.

forma, grandezza, e notabile pesantezza loro, è manifesta cosa che non han servito ad usi domestici, ma soltanto per apparato e per servigio dei funerali. Abbondantissimo è il vasellame della stessa specie in terra nera non cotta, che ho veduto sul posto, tratto da quelle grotte, massime con i consucti simboli di afingi, leoni e grifi: le figure delineate appresso in questa tavola sono prese da vasi colà ritrovati: le forme vi sono generalmente vagbe, piuttosto proprie e nostrali, che d'altra foggia: benchè, a dir vero, nessuna di quelle figuline abbia l'importanza dei vasellamenti istoriati chiusimi, sia per la singolarità dei soggetti, sia per arte di disegno, che in questi ultimi non manca alle volte di buone proporsioni, nè di naturalezza.

- 5. Vaso a un manico o Prefericolo con tre figure di haccanti: suona l'uno la doppia tibis; tripudiano gli altri: il primo ascofro tiene l'otre vinaria in sulla spalla e un tazza in mano; l'altro col rhyton, o corno potorio: la testa a rilievo interna congiunta al manico è di Bacco.
- Balsamario di foggia orbiculare molto simile ai Cauopi. Museo del Collegio romano.
- 7. 8. Vasi di terra rossa ordinaria in forma di globo, con suoi coperchi ornati alla cima di mostruosi animali. Si trovano in molto numero tanto nei sepoleri di Vulci, che di Tarquinia.
- Vaso di terra nera a due alti manichi con etrusca iscrizione fattavi col graffio: vedi tav. ci. 16. —.
   Presso Feoli in Roma.

10. Vaso da bere della solita forma antica a guisa di corno terminante in una testa di bue.

11. Vasello o recipiente a forma di culla retto da un piede, con testine crinite di cavallo a ciascun lato.

12. Fiala di collo lungo, facile all'uso di versare il liquore.

 Tazza da bere con svelto manico: entrambi di foggia tarquiniese.

### TAV. XXVIII.

In questa tavola e nelle tre seguenti porgo delineati i più grandi importanti bronzi etruschi trovati nel 18 12 nel territorio perugino, i quali per la singolarità del significato, e per lo stile vetusto, che sente massimamente un fare egizio, debbono aversi tra i più antichi e rari pezzi venuti finora a luce dell'arti tialiche: monumenti tanto più notabili, quanto più maggiormente confermano l'identità di certe dottrine etrusche colle simboliche orientali ed egizie.

Il contrasto e perpetuo combattimento dei due genj contrarj, o sia dei due principi di natura necessari all'ordine dell'universo, fondamentale sentenza della teosofia, si vede assai bene rappresentato in queste lamine sotto forma simbolica ed allegorica.

Emanazioni o forme particolari del Demogorgone, o altrimenti della intelligenza demiurgica 16, erano

16 Vedi Tom. n. p. 101.

ugualmente per gli Etruschi tanto il genio buono, che il cattivo, generatori del bene e del male per tutta la macchina mondiale. La figura primitiva dello spirito malo, divoratore delle anime, si ha tutta intera nel mostro gorgonico effigiato tav. xxii., ci. 6; e più in compendio num. 1. 2. 3. 8. 10. All'opposto l'altra figura gorgonica priva di zanne, e di più placido aspetto, qui rappresentata nel mezzo del quadro principale num. 5, è un simbolo dell'autore stesso del bene reprimente il male. Con ambo le braccia distese allontana da sè, e preme fortemente per il collo due gagliarde fiere che l'affrontano, simboleggianti pur esse, secondo il concetto popolare, genj perversi: quasi nell'istessa forma che si vede effigiato uguale contrasto ne' vasi chiusini tav. xv11. 5., xx1. 1. 2; in un sepolcro tarquiniese tav. Lxiv. 4; e in scarabei funebri tav. xLvi. 8. 12. 17. 18. 23. A destra di chi guarda sta fuggente un ippocampo, o caval marino, altro simbolo del perverso Tifone (tav. xxvi. 3): al di sotto di quello solleva il collo ritto in sulle gambe e risentito un uccello parimente simbolico: pare della specie di quelli che si veggono appresso i numi benivolenti tav. xx.

Nel quadro episodico allato num. 1. vedesi un grosso cinghiale salvatico, cui vien passata da un canto all'altro la gola dal cacciatore armato di un verrettone, nell'atto che due gran molossi gli stanno addosso addentati per fermarlo: segue un servo che mena legato un altro cane per aiuto: vicino si mostra un cagato un altro cane per aiuto: vicino si mostra un caval marino come nell'altro quadro. Indi (2. 6.) una figura feminea con chioma prolissa, veste lunga e stretta al corpo, dove al dorso e sotto il ventre son collocate le pinne a guisa di pesce. Seguono appresso, rivolti ad un'altra impresa, doe cacciatori arcieri in veste succinta: manca ivi ciò che compiva la scena figurata entro la cornice intorno.

Si può presumere che per figura d'allegoria la caccia qui rappresentata abbia correlazione alcuna col tema principale dei due principj, in cui sovrasta la facoltà migliore. Il cinghiale selvaggio, considerato qual fiera nociva, si ripresenta spesso in monumenti figurati etruschi d'ogni unairer 17: assalito nell'i-

17 Il ciagiale o il porco, asimale tenuto per impuro, immondo, nocente alle campagne e ai luoghi colti, ha una significanza notabile nell'antichità primitiva e religiosa. Un cinghiale, ministro di vendette disine, ucode Atti; mette in brani Adone; devasta la Licia, le terre di Caldone, le selve di Erimanto ce. Gli Egizi non immolavano il porco se non se alla Luna e ad Osiride, o sia il Bacco dei misteri (Hascoor. n. 47): i Penci e gli Ebrei non lo senificavano, ne lo mangiavano misi lo stesso facetano i preti della città santa nella Siria (Lucus. De Dea Syr. 12). Ne porco, nè cingbiale immolavano i Galati di Pessinunte (Parsus. va. 17): infine cotesto animale abominerole era vittima più specialmente atta si sacrifizi di Cerrer vendicatrice i beni suoi.

Prima Ceres avidæ gavisa sanguine porcae Ulta suas merita caede nocentis opes. Ovio, Fast. 1, 349-58., sv, 414.

E col medesimo intendimento il coltello vendicatore l'immolava a Silvano, ai Lari ec.

stesso modo, e sempre depresso da differenti animali di tutt'altra natura e costume, vedesi il cinghiale nella lamina di argento ritrovata insieme con questi bronzi stessi (tav. xLv. 2); nelle sculture di un sepolcro di Tarquinia (tav. Lx.v. 4); nel fregio della patera a destra (tav. xLIX); nel vaso dipinto all'egizia 18 (tav. LXXIV. 7.); nel vaso tarquiniese (tav. xcvIII. 1.); in scarabei funebri (tav. xLvi. 18., cxvii. 7); ed in molti altri monumenti postrali 19. Il cacciatore barbato vestito alla maniera antica con veste succinta, e in atto di uccidere la fiera dannosa, mostra far quivi alla volta opra di valore e di beneficenza. Di concetto asiatico è senza dubbio l'immagine della figura mitologica partecipante della natura di donna e di pesce: quesi come le favole sirie dicevano essere Atergati la dea, o Derceto: il petto rilevato, la chioma prolungata alle spalle, la veste lunga, le maniche brevi, palesano in questa immagine sì stranamente foggiata natura feminea. Quale si fosse il ministerio cui era diputato questo ente nella demonologia etrusca, e quale il titolo che portava, è ignoto al pari per noi; ma sicuramente egli aveva qui correlazione con la seconda scena episodica del presente anaglifo, ora mancante, in cui gli arcieri, attori secondari, fan

<sup>18</sup> Ivi nel suo rovescio, non disegnato.

<sup>19</sup> La caccia forzata di uno sterminato cinghiale si vede di più replicata in pittura su le pareti di un sepolcro tarquiniese altimamente scoperto. Vedi alla tav. 1xvus. n. 1.

glustamente presumere vi fosse rappresentato un soggetto conforme di venazione.

3: Malamente in questo quadro ho creduto ravvisare altra volta Ercole domatore dei leoni Citeroneo e Nemeo 10: laddove qui pure simbolicamente si vede esposto il preminente potere del genio buono sopra il perverso. Assai trasparente in questa lamina è l'allegoria del domma: l'abborrito malo demone, simboleggiato; siccome altrove, da fiere indomite, sta quivi come incatenato dal suo contrario agatodemone, armato per più ostare di gladio. Il soggetto, benchè diversamente ritratto, è lo stesso effigiato di sopra num. 5. La varietà dell'artificio e delle figurate forme, così in questo, come in altre rappresentanze del simbolo, proviene non tanto dalla diversa maniera dell'artista nel concepire uno stesso tema emblematico, e in personificarlo, quanto dalla varietà dei tempi, di fogge, e di stile nell'arte: così di fatto qualunque altra immagine concernente al dualismo apparirà più sotto affatto mutata di sembianze e di forme nei monumenti dell' Etruria latina,

4. Sfinge colcata e alata con lunga e copiosa capellatura di maniera egizia: nel manco lato un leone ugualmente posato e desto. Entrambi custodi e vigilanti guardiani delle cose sare, si veggono figarati molto spesso nei monumenti sepolerali. La sfinge,

Tom. III.

<sup>20</sup> Antichi monumenti per servire all'Italia ec. p. vIII. ed. seconda 1821.

come simbolo noto d'intelligenza e di forza 11; il leone, qual emblema di Bacco, di cui rammentava le prodezze nella pugna contro i giganti 22.

 Sfinge similmente coricata e alata, con trecce molto studiate alle spalle.

7. Donna di giovanile aspetto, con capelli inanellati, lunga veste, e peplo in testa ripiegato sopra le spalle: porge con la mano destra un balsamario, e con la sinistra solleva alquanto la veste. Vedi appresso tav. xxxi. 3.

I bronzi num. 1. 2. 3. 4. 5. 7. esistono oggidì a Monsco nella Glittoteca del re di Baviera: il num. 6 nel Museo pubblico di Perugia.

### TAV. XXIX.

- 1. Statuetta mulichre immota, che puossi presumere una dea, con veste lunga e stretta al corpo, tutulo o berretta conica in capo, e al di sotto un velo o panno breve pendente addietro sopra le spalle, calzari a punta rilevata: foggia di vestimento antico tutto nazionale.
- 4. Statuetta parimenti muliebre e immota, con braccia distese lungo le membra del corpo, tutulo in testa, capelliera prolissa, veste lunga fino alle cal-

<sup>21 &#</sup>x27;Adan x22 ourene. Clem. Alex. Strom. p. 242.

<sup>22</sup> Rhoetum retorsisti leonis Unguibus, horribilique mala.

cagna, sopravveste o paramento, il cui estremo lembo ha forma semicircolare, e calzari con punta.

a. Una dea fornita di quattro ali al dorso, due distese in alto, le altre verso terra: ha tutulo in capo, capelli lunghi e intrecciati, anelli agli orecchi, calzamento a punta: nella destra tiene per simbolo una colomba.

Non v'ha dubbio che il tipo primitivo di questa dea ignota non sia di concetto asiatico: nè solamente le quattro ali, a quel modo conformate <sup>23</sup>, ma la colomba stessa è un simbolo tutto proprio della religione fenicia <sup>44</sup>. Per gli Assiri reputavasi il più sacro di tutti gli uccelli <sup>25</sup>: la sua facoltà divinatoria era ugualmente sacra agli Egizi. In quest'idolo tuttaria, come in molti altri di maniera vetusta, a indubitati segoi d'origine aliena, si veggono appropriate vesti, calzamenti, acconciature del capo, e ogni altro adornamento di foggia etrusca.

3. Statuetta muliebre con due ali spiegate, che si muovono dal petto, braccia composte dinanzi, tutulo in capo, da cui pende alle spalle un lungo velo, veste ornata, e caltari con punta. La singolarità delle ali attaccate al petto non è nuova in questi vetusti simboli degli Etruschi: sicono pur dessi, secondo mitologia, rappresentativi di dei, di genj, o di qualunque altri spiriti della gerarchia celeste. Vedi tav. xxi. 3., xxii. xxvii. 2.

<sup>23</sup> Vedi sopra p. 19.

<sup>24</sup> BOCHART, Phoenic. p. 823.

<sup>25</sup> Lucian. de dea Syr.

5. Mostro marino, la cui parte superiore dal mezzo in su ha il petto, le braccia e il volto femminile. con capelli studiosamente inanellati dinanzi, e intrecciati lunghi alle spalle: il restante del corpo è in forma di pesce che si svolge in diverse sinuosità, con natatoje radiate dorsali e ventrali: un'estrema pinna raddoppiata alla coda del mostro. Sì fatte figure mostruose della primitiva mitologia tanto virili. che feminee, terminate a coda di pesce, della specie dei cetacei, sono frequenti in monumenti etruschi, massime sepolcrali: l'idea di distruzione o di cattivo principio vi suol essere connessa, quasi parti del maligno Tifone. Consimili mostri di natura maschile e femminile si veggono figurati qual confacente simbolo nelle pitture dei sepolcri di Tarquinia; in sculture di Chiusi (tav. Lvi. 10); in vaselli di maniera egizia; in altro bronzo perugino qui sotto esposto (tav. XXII. 4.); e sì pure negli anelli che ponevansi in dito ai morti (tav. xLvi. 19): tanto era grande la cura per tutti di placare il possente genio melefico.

Nelle urne sepolerali etrusche di bassa età si trovano con la stessa intenzione religiosa frequentemente scolpite Scille, Glauchi, e altri mostri marini di simile natura, benchè figurati secondo le idee mitologiche greche o romane: di che porgo esempi nelle tav. cx. cx. xx. x6.

26 Vedi per altri confronti i monumenti per servire all'Italia cc. tav. xxii. xxiv.

- Leone sedente nella solita positura di guardiano e difenditore: piccola statua notabile pel corretto disegno antico.
- 7. 8. 9. Tre facce d'uguale foggia, dimensione, e ornato, che unite insieme formano un tripode o sottopiede, il quale sosteneva il fusto di un candelabro da uso religioso. Nella prima faccia num. 7 sta elligiato Ercole giovane ed imberbe, coperto della sua leonina al di sopra d'una veste succiata a mezza coscie: strige con la destra non so qual coss figurata, che ben potrebbe rappresentarvi l'arco piegato da saettare, come nella tav. xxxi. I. Nell'altra faccia num. 8 si ravvisa chiaramente Giunone, salvatrice: vestita di lunga tunica, ella porta in capo una pelle di capra cornuta, che le pende giù da ambo i lati lungo le membra del corpo: i suoi calzari sono a punta: nella sinistra imbraccia lo scudo 22.

La terza lamina num. 9 presenta un'altra dea coporta di ampio peplo, che le discende dalla sommità della testa fin quasi all'estremità della tunica: solleva con la mano sinistra la veste, mentre con la destra distende alquanto il suo peplo: gesto non dissimile a quello della diva elligiata nelle antiche figuline di Chiusi tav. xxt. 8. Non avendo simbolo suo proprio tengo per ignota questa dea.

Tutte e tre le lamine descritte sono cesellate con

<sup>27</sup> Iuno Sospita . . . cum pelle caprina , cum hasta , cum scutulo , cum calceolis repandis. Creza. de Div. 1. 29.

molto artifizio, a causa dei sottosquadri profondi che ne rendono la scultura assai rilevata: le due prime esistono intere nel nuseo regio di Monaco: la terza num. 9, che compie il tripode, nel museo di Perugia. la entrambi i musei si trovano pure duplicate tutte l'altre statuette qui disegnate: meno quella segnata num. 6, esistente nel solo museo di Monaco.

#### TAV. XXX.

- 1. Frammento al naturale di una lamina di bronzo finemente cesellata a basso rilievo. Ercole giovane ed imberbe si rappresenta di nuovo coperto d'una pelle leonina in atto di saettare: impugna l'arco scitico piegato ad angoli acuti: il braccio sinistro, che regge l'arco portante sue frecce, è ornato di armilla: la claya, che vedesi sospesa in alto, poteva esservi retta dal suo fido compagno ed oploforo, mancante nel monumento. Di faccia ad Ercole stanno due guerrieri nobilmente armati di galea cristata, di giavellotto, e d'ampio scudo rotondo: armatura propria dei fanti etruschi delle prime file. Le mancanze per rottura di questo singolarissimo basso rilievo, del più antico e diligentato stile, non permettono d'interpetrare qual mito vi fosse esposto: bensì tutto spira nazionalità di costume etrusco in cotesto pezzo, molto fedelmente disegnato. - Museo di Perugia.
- Frammento di altra lamina d'uguale stile antico, in eui si veggono i vestigi di un ben formato coc-

chio a due ruote col suo timone; in oltre quelli delle sole code dei cavalli e dell'auriga. — Museo di Perugia.

- 3. Una divinità con barba cuneiforme, e con capellatura prolissa, vestita d'una tonicella stretta alla
  vita fino a mezza coscia, e a runta di folgore nella
  destra: con la sinistra preme fortemente il capo d'un
  uomo, al pari barbato, che a bocca semiaperta mostra sentire il duolo del ricevuto colpo. Il dio offenditore è certamente uno dei nove iddii, che secondo
  la dottrina etrusca avevano facoltà di tirare il fulmine: la figura percossa, di tanto minore statura a petto
  del nume, debb' aversi per umana, anzichè per divina:
  forse erasi questo un mito particolare etrusco. Lamina
  molto guasta nel Mussoo di Perugia.
- 4. Uomo ignado curvato colle braccia distese verso terra, quasi come in atto di chiamar fuori le anime per invocazioni e scongiuri: ha testa giovanile, con acconciatura del capo inanellata a guisa di femmina. La atauetta è di buon lavoro, e di stile non troppo rigido, indicante un'arte migliorata. In fatti per questi bronti medesimi, che vado esponendo, si può hen sonoscere, che l'essere al tutto ignade le figure non è il carattere proprio dello stile etrasco il più antico. Museo di Mouaco.
- Lamina sottilmente tirata a martello, che ricopriva il piede intero di un mobile. — Museo di Perugia.

- 1. Ercole barbato vestito con tunica succinta come nella tav. xxxx. 7, e parimente coperto di pelle leonina: tiene l'arco nella sinistra, mentre che in atto amichevole strigne con la sua destra quella del nume sinilmente barbato, che gli sta dinanzi, vestito d'un largo e lungo manto: nella sinistra ha lo scettro divino adorno alla cima d'un flore, o altro fregio simbolico, come nelle figuline di Chiusi tav. xx. 5. 7. 11. 12., xxi. 4. Lamina assai guasta, di forma e dimensione consimili alla precedente tav. xxxx. 3. Musco di Perugia.
- 2. Figura umana con testa di toro in atto di muoversi, con la destra alzata, e la sinistra pendente: parto mostruoso molto simile a quello effigiato in vaso chiusino tav. xxii, rappresentante uno spirito dell'Amenti. — Due lamine uguali ne' musei di Monaco e di Perugia.
- 3. Donna vestita di lunga tonica e breve sopravveste, anbedue fregiate al lembo dei panni: ha lunga capellatura, e il capo coperto d'una berrettina a punta hene ornata: si mostra in azione di camminare con piedi scalzi: tiene nella destra un aupplice ramo piegato sopra la spalla: con la sinistra porge un vasello in forma di balsamario. Altri interpetri hanno creduto ravvisare in questa figura una Nemesii: io vi scorgo soltanto una aupplichevole, che riverente reca alla divinità mistiche offerte: quali erano appunto i

rami sacri e preziosi anguenti. Il disegno di questa lamina sente sopra tutte le altre del fare egizio. — Musco di Perugia.

4. Lamina circolare, in cui sono effigiate sette figure tra mostri e fiere, tutte correlative alla dottrina del buono e malo genio. Quasi eccitatore di pugna si presenta il mostro con faccia umana barbata e coda di pesce. L'ippocampo, il pegsao, il grifo vendicatore, sono tanti simboli che porgono a un di presso la stessa combinazione d'idee: le altre fiere gagliarde e nocive, replicate in moltissimi monumenti etruschi, sono anche elle per dottrina orientale ed egizia altrettante dannose attenenze di Tifone, potente di clientele e di partigiani: sicchè in questa lamina, che puossi presumere destinata al rito funereo, veggiamo uniti insieme gli aderenti maggiori del temuto artefice d'ogni male. — Museo di Perugia.

Le stesse fiere voraci e mostri, simboli tutti del malo principio, si ripresentano ancora frequentemente in pitture e sculture di sepolcri tarquiniesi e chiusini, col medesimo intendimento.

 Protome di Singe alata con lunga chioma, e con berretta in capo, o cuffia a punta, rivolta addietro. — Duplicata nel museo di Monaco e di Perugia.

Tutti i bronzi finora descritti furono trovati alla volta, come ho detto di sopra, in un luogo del perugino, unitamente con molta altre lamine di metallo istoriate, figure di lavoro rotondo, bassi rilicvi in argento cesellati, e più sorta di belli arredi,

la massima parte de' quali andò dispersa per l'incuria e l'avidità dei trovatori. Non può esservi dubbio che tutti insieme questi oggetti preziosi non fossero sepolti a cantela in quel nascondiglio sotterra; nè pare tampoco dubbioso, che sì fatti mobili ed arredi già servissero all'uopo di un sacrario o tempio. Per i vestigi indubitati d'un carro votivo, che vennero alle mani de' primi indagatori, fu creduto che il tutto s'appartenesse alla costruzione e agli ornamenti di quel carro. Io stesso tenni allora questa opinione 28, e debbo adesso ritrattarmi, perchè dopo nuovo e più considerato esame dei monumenti stessi sono d'avviso, che nessuna delle lamine o statuette sopranmentovate sì per la forma, sì per le dimensioni loro, sì pel soggetto, non abbia mai appartenuto alla struttura d'un cocchio qualunque. Ma piuttosto che, fermate con chiodi sopra ossature di legno, desse ricoprissero veri mobili istoriati e ornati ad apparato di feste sacre: come lettisterni, altari portatili, od altri acconci arnesi; di che in oltre fa buona prova il piede intero d'uno di cotesti mobili, che ho dato di sopra in disegno.

Molto osservabile però è la differenza di lavoro e di stile che apparisce in queste opere d'arte: differenza che opportunamente segue i passi e i progressi della satuaria più antica; perciocche quivi, per buona ventura, abbiamo monumenti di età diverse adunast

28 Antichi Monumenti per servire all'Italia ec. p. vu.

in lungo spazio di tempo o per le cure dei sacerdoti, o per la pietà dei donatori. Del più antico stile, che sente ancor molto dell'orientalismo e dell'egizio, sono infatti le figure 1. 2. 3. 4.5. tav. xxvm e xxx: alquanto meno rigido e con più movenza il bronzo tav. xxxx. 3: di maniera secca e dura toscanica le lamine tav. xxxx. 1. 3., xxxx. 1: più migliorato e corretto, benchè partecipante di stile vetusto, il tripode tav. xxxx. 7. 8. g: di maniera quasi eginetica la figura tav. xxxx. 4: in fine d'un fare migliore, e con buoni panneggiamenti, il basso rilievo tav. xxviii. 7.

#### TAV. XXXII.

6. Una dea vestita di lunga tunica fregiata all'orlo, e coperta di un gran peplo, che dalla sommità della testa le discende parte sul petto, e parte addietro fino alla estremità della veste, ha in piè le suola guernite di coreggie 20: colla sinistra solleva alquanto la tunica per muovere più francamente il passo; con la destra reggeva un simbolo mancante per rottura. — Museo Venuti in Cortona.

Quest'idolo in bronzo della più antica maniera porge l'immagine d'una delle più principali deità etrusche femminili, quale doveva essere venerata in sull'altare: forse Cupra o Giunone. La stessa dea,

<sup>29</sup> I pezzi sporgenti in fuora de'piedi, che si veggono nel disegno, servivano a tener l'idolo fermo sopra una base.

ugualmente velata, si ripresenta sovente in altri simulacri etruschi d'età e di artificio diversi.

Una dea nell'azione medesima della precedente, vestita della sola tunica a maniche corte, strette con fermagli: ha in capo il tutulo, calzari in piè, e con la destra mano regge, a quel che pare, un pomo.
 Museo Venuti.

3. Figura femminile o dea con petto e braccia nude, e con vestimento sciolto, che le ricopre la parte inferiore del corpo. Ila capellatura diligentemente raccolta; pendenti agli orecchi, collana al collo; in piè stivaletti molto gentili: nella mano sinistra tiene un fiore estivo appena sbocciato. — Già nel museo Corazzi di Cortona; oggidì nel museo d'antichità di Leida.

Non dubbiamente si vede quivi effigiata Venere, quale si concepiva nella mitologia etrusca. A lei stava il presedere a' germi delle piante, e di quanto nasce in natura: ben dunque le compete quel fiore di beltà e di giovanezza: simbolo consueto della dea.

 Statuetta che nella sua grande semplicità mostra l'attitudine, il vestiario, e le forme spesso ripetute nelle immagini femminili più antiche. — Museo Bacci in Arezzo.

 Idolo di uno de' maggiori dei etruschi, giovane e imberbe, armato della sua folgore nella destra.
 Vedi tav. xxx. 3. — Museo pubblico di Cortona.

5. Statuetta nuda virile di maniera vetusta, col capo coperto di un galericulo fregiato all'intorno. — Galleria di Firenze.

1. 2. Una dea coperta di alto totalo, con vestimenti stretti e ornati con più fregiature: tiene armille alle braccia, e calzari a punta: alza la destra con gesto di amoroso accoglimento: con la sinistra soleva la tunica quasi in atto di camminare. — Museo regio di Berlino.

Riproduco questa statuetta con etrusca iscrizione incisa nel dorso 30, come un esemplare legittimo del
più vecchio stile: forse uno dei primi passi fatti nell'arte quando cominciava a dar forma e mossa alle
figure. L'immagine è certamente di dea primaria dell'antico culto italico. L' atto consueto di sollevare da
un lato la tunica è un gesto puramente simbolico,
che qualifica essere o natura divina: quindi sì spesso
replicato in idoletti etruschi muliebri, perché derivato
da un tipo sacro originale della effigiata divinità, che
dagli artisti s' andava ricopiando di età in età con variato stile. Le vesti strette alla vita, e la molta sottigliezza del corpo sopra dei fianchi, l'unione e l'immobilità ne' piedi, sono bensì contrassegni certi dello
stile ieratico più vetusto nel gittar di bronzo.

La stessa dea effigiata in uno stile meno antico.
 Museo dell' Instituto di Bologna.

3o Lascio qui, come per tutt'altrove, intentata qualunque interpetrazione delle iscrizioni etrusche che portano i monumenti exposti: argomento grammaticale alieno al 'disegno dell'opera presente.

- 4. Statuette in bronzo rappresentanti la medesima dea figurata nella tavola precedente, coperte entrambi del tutulo. — Bacci in Arezzo.
- Statuetta nuda virile di maniera toscanica. Museo di Cortona.
- 1. 5. 6. 7. 9. 11. Statuette imitanti l'antico egizio.

   Le figure num. 1. 9. nella Galleria di Firenze; le altre quattro nel museo Bacci.
- 8. 12. Statuette di stile egizio rinnovato. Galleria di Firenze e museo Bacci.
- Idoletto etrusco di una deità agraria con falce nella destra. — Paolozzi in Chiusi.

Mostra questa tavola una serie di statuette in bronzo di foggia egizia, ritrovate presso che tutte nel territorio di Arezzo, di Cortona e di Chiusi: non poche altre statuette consimili si sono trovate più recentemente a Vulci (tav. xxxv. xxxvi). È qui palese l'imitazione egizia, benchè non tutti questi bronzi sieno, come si vede manifesto, per la fattura loro, di una medesima età. Alcuni, indubitabilmente molto antichi, sentono del fare più vetusto adoperato nella scuola toscanica, e che vi durò lungamente: si direbbono modellati sopra un primo tipo originale, quasi come foggia dello stile ieratico di pura convenzione. Altri, meno antichi, appartengono allo stile egizio rinnovato, di cui ragiono nel testo. Tom. 11. p. 167. Questi saggi bastano all'osservatore intelligente come sinceri esemplari dell' una e dell'altra maniera.

- Figura nuda virile in bronzo d'antico stile egizio-toscanico: ha iu piè calzamenti di foggia etrusca.
   Museo del Collegio romano.
- Figura virile con lunga chioma alle spalle, di maniera antica imitativa egizia. — Museo Venuti in Cortona.
- Figurina di uguale stile, ritrovatasi nella necropoli di Vulci. — Museo etrusco del Sig. Principe di Canino.
- Figura mulitèbre vestita di una lunga tunica con pieghe ondeggianti e regolari, breve sopravveste fino alla cintola, e maniche corte a mezze braccia: ha capellatura inanellata e piedi scalzi. — Pr. di Canino.
- 5. Figora nuda virile, con pesante martello levato in alto, simile a quello ehe si vede frequente in mano dei mali genj nelle sculture sepolerali etrusche (uv. Lin. 5. 7., cm. 1. 3.). Può essere Tanato, o il genio stesso della morte: coal Dispater vedevasi in Roma armato di un martello 3. Statuetta trovata a Vulci. Presso dei Signori Condelori in Roma.
- Ercole giovane imberbe e nudo, coperto soltanto della sua leonina, con clava nella destra. Statuetta ritrovata a Tarquinia.
  - Ercole nella virilità, imberbe, coperto di pelle leonina al di sopra d'un corta veste: tiene la clava

<sup>31</sup> TEATULL ad nat, 1, 10,

alzata nella destra. Idoletto trovato a Vulci. - Pr. di Canino.

Questa grande divozione per Ercole, nel rito sepolerale, veniva forse dal mito che lo tiene per vincitore della morte nella sua discesa agli inferni. Ma il vederlo al di frequente effigiato imberbe nei vetusti idoletti etruschi, anzichà barbato, fa molto probabilmente credere, che ia prima si volgessero gli artefici alla imitazione del solo Ercole Tirio, che di tal modo si trova sempre ritratto nelle medaglie fenicie.

- 11. Una dea vestita di sola tunica, con ali al dorso e diadema radiato in testa; avente l'atteggiamento medesimo della figura tav. xxxii. 2. Statuetta molto antica, e rozza d'artificio, trovata a Chiusi.
- Un'altra dea, o forse la stessa immagine, effigiata d'uno stile più studiato e corretto: tiene in mano un simbolo equivoco. — Galleria di Firenze.
- 3. 4. Immagine di una dea aumantata di nobile palla, con diadema radiato in testa: tiene ambo le braccia aperte, e in cisacuna mano un uvovo: simbolo d'espiazione, bene appropriato a Proserpina infernale. Figurina di semplice maniera cesellata finemente. — Paolozzi in Chiusi.
- 13. Statua di un giovane di speciali fattezze: tiene in capo un'alta copertura, o mitra che sia, avente la forma singolare di un'oca dal busto in su. L'oca è non dabbiamente un simbolo dei più notabili di Bacco e de'suoi misteri: quindi non discredo sia un Bacco giovine e imberbe. Venuti in Cortona.

14. Un dio indigete sembra quivi rappresentato sotto le forme di Ercole giovane e imberbe: con la sinistra giù distesa tiene per le zampe una sgnellina. Potrebbe credersi un Lare, cui si confa bene per simbolo l'agnella. — Galleria di Firenze.

 Figura nuda muliebre portante in capo il calcato, o paniere sacro; ha iscrizione incisa nel petto ANIOYM, Muthina.

Il presente disegno è stato calcato sopra quello che fu tratto dall'originale nel 1753, benchè non troppo accuratamente, come si vede è. Il canestro sacro fa bena manifesto, che la figara qui simboleggiata teneva convenienza alcuna coi misteri : l'iscriatione Muthina è la stessa che si legge per titolo di sepoleri, e appra le patere, arredi dell'esequie; formula, come pare, d'espiazione e di preghiera. Vedi tav. XLVII. Tom. II. p. 220.

## TAV. XXXVI.

 2. Un giovane cinto del pallio con alti calcei; nodo che suoì esser messa comunemente la turba dei Lari in bronzi toscanici. Statuetta di bella semplicità. — Galleria di Firenze.

35 Si trova nella bibliotea del fa Proposto Ventti di Cortona, per cattro un lifro initiolato Conversatiosi di Evono, con quasta nota: « Statua trovata pochi giorni avanti del di 22. Marzo 1733. che il detto giorno fu presentata nella conversazione tenuta in Livorno da un celebre autiquatio oltramountano, che dimorava da qualche mete in Firenze. » — (Abbiam già avvertito alla p., 7, n. 3. che in questa notare edicione i dileggia sono di minor dimensiuse.)

Tom. III.

- 4. Figura nuda virile, forse un Genio fluviale, che in ciascuna mano tiese per distintivo di simbolo un pesce. Statuetta posta su di un arnese a colonnetta, come alla tav. exiu. Pr. di Canino.
- 5. Minerva: una lunga e sottile tunica la ricopre: ha una specie di manto bere disciolto e la gorgone in petto, con galea cristata in testa. Sta in atto di brandire sue armi o di ferire: atteggiamento in coi si ponevano per l'ordinario gli dei guerrieri. Masco dell'Institutio di Bologna.
- 7. 8. Figurine di vario stile, e in differenti attitudini, ritrovate a Vulci: la prima d'imitazione egizia; le altre due di fare anzi toscanico. — Pr. di Canino.
- 9. 10. Gruppo di due figure appoggiatesi piacevolmente l'una all'altra: la più giovanile feminea vestita di tunica e manto; l'altra virile ciuta di solo pallio: hanno entrambi in capo la benda, segno di divina o d'orrevole stirpe: qual sia l'arrese che l'uonno tiene pendente nella destra non saprei dirlo. Pr. di Canino.
- 11. Giovane cinto di un panno con cappelletto sopra i capelli: tiene le gambe incrociate, appoggiatosi colla sinistra ad un bastoneello, come in atto di mestizia dolorosa. — Pr. di Canino.
- 12. 13. Figura virile con petaso o cappelletto in testa, animantata di un pallio listato e hene ornato. Statuetta fiuemente cesellata. Paolozzi in Chiusi.
  - 3. Atlante nudo e barbato 410A, sostiene sopra gli

omeri colle sue braccia il cielo sotto forma di un globo sparso di atelle, raggianti. Ercole giovane 23 ARAM COCOPETO della sola pelle leonina allacciata al petto, e col capo cinto d'uno strofio, tiene nella destra la clava, e nella sinistra un pomo dell' Esperidi: presso il primo è una lancia fitta in terra, ed una pianta speciale, forse il silfio, denotante il luogo della scena: cioè le parti della Libia vicina alle Sirti, dove regnava Allante padre e frastello d'Espero.

E notissima la favola primitiva d'origine cosmografica, che faceva d'Atlante il sostegno del cielo: era di più tenuto dai poeti per inventore dell'astronomia, che aveva esso atesso insegnato ad Ercole lenemerito <sup>33</sup>. Assai rara è la rappresentanza figurata di questo mito, e qui comparisce la prima volta di mano d'etrusco artefice. Lo stile non accenna un'opera antica: e il ramo d'ellera che ricigne intorno il disco, palesa senza più un arnese appartenente al nuovo culto di Bacco <sup>34</sup>. Notabile nel nudo è lo sfarzo di parti anatomiche, più singolare è l'epiteto nuovo che porta Ercole (mostra initiolarsi Alceo) comunemente appellato maccia in altri monumenti etruschi, tav. XLVII. 2., XLXI. CXVI. — Patera vitrovata a Vulci. — Presso de Signori Feoli in Roma.

<sup>33</sup> Diobon. III. 59., IV. 27.

<sup>34</sup> Vedi Tom. 11. p. 248.

50

Porgo per mostra in questa tavola alcune fogge e maniere usitate dell'antico vestiario civile.

- 1. 2. L'immagine può essere di dea: però al fatta foggia di stretta tunica e di manto in testa si trova apesso nei bronzi più vetusti, quale ordinario vestimento delle femmine di onorevole condizione. Il num. 1 esiste nella Galleria di Firenze.
- Vestimento femineo d'inferiore condizione, con capelli rivoltati dietro e intrecciati a coda. — Bacci in Arezzo.
- 7. Vestimenta di nobili fanciulli d'ambo i sessi.
   8. Vestiario degli uomini assai comune, composto di un semplice giubbone serrato a vita fino a mezza coscia. — Bacci in Arezzo.
- 9. 10. 11. Vestiario volgare e servile, composto di una sola fascia stretta in su i fianchi, ond'essere più pronti e spediti nel faticare. — Il num. g. 10. presso Bacci.
- 4. 5. Sacerdotessa in atto di fare libazione con una patera: nel rovescio epigrafe etrusca. Statuetta più tosto rozza, che antica. — Presso dell'autore.
- 12. Subulo o tibicine etrusco in veste succinta, con due tibie, e con certa coreggiola che legavasi in giro al capo, e serviva d'imboccatura, acciocchè l'appoggio dei flauti non offendesse la bocca. Sono queste probabilmente le tibie dette turariae, s'adope-

ravano soltanto nelle funzioni sacre 35. - Pr. di Ca-

- 13. Un fante armato alla leggiera, col nasale dell'elmo abbassato, e in atto di lanciare di soprammano un'asta velitare: altre aste tiene apparecchiate sotto il braccio sinistro. — Statuetta presso dell'autore.
  - 14. Soldato con breve camicia, armato di elmo, scudo, e spada di grossa costola a punta; di quella forma medesima che ha l'arme di ferro molte volte riposta nei sepoleri etruschi. Pr. di Canino.

#### TAV. XXXVIII.

- 1. Figura militare armata-di grave armatura: elmo, corazza, e alte gambiere: un breve grembiale copre dinanzi la nudità: tiene la destra in atto di ferire: iscrizione etrusca, o dedica del monumento incisa nella coscia. Statua molto antica di duro stile toscanico. Muse d'antichi di Leida.
- 2. 3. Status di un guerriero delle prime file, parimente fornito di grave armatura: nella sinistra imbracciava lo scudo mancante. Museo dell'Instituto di Bologna.
- 4. Guerriero similmente armato: sopra l'elmo ha per cimiere la testa di un aquilotto. Museo di Leida.
  - 5. Figura atletica solo con elmo in testa, e in

35 Solin, 5: fatte di bosso dice Plinio, avi. 36.

azione di muovere alla pogna. Posa su di un tripode, e serviva a reggere una lucerna. — Museo del Pr. di Canino.

#### TAV. XXXIX.

Una figura militare, ed è creduto Marte, nobilmente armato di elmo, scudo rotondo, e corazza di squame, sotto la quale una tonaca che toccava la carne: coprono ambo le gambe alti schinieri. Statua di stile toscanico, disegnate con l'usata durezza, quasieginetica. — Galleria di Firenze.

# TAV. XL.

Presento in questa tavola disegnati alcuni di quei celebrati candelabri in bronzo tirreni, che s'adoperavano egualmente per usi religiosi e domestici, e che il buon gosto dell'Attica non isdegnava di trovare anche belli. Vedi Tom. 11. p. 237.

Pongo in primo luogo num. i il candelabro con iscrizione etrusca già trovato nel 1746 presso a Cortona. Posa sopra tre fermi piedi leonini, ed è formato d'una colonnetta scanalata nella parte inferiore; liscia nella superiore; a questa sono affisse l'una in sull'altra tre girelle ornate di fogliami, che van degradando di circonferenza: altre minori girelle doveano seguitare per tutta la lunghezza del fusto, alla cui cima ponerasi la lucerna. — Museo di Leida.

Di maggiore eleganza è il cadelabro num. 2, trovato poco auzi a Volterra, ed oggi esistente nella Galleria di Firenze. Il suo fusto scanalato e svelto con bella proporzione posa su di un piede formato da tre cosce e gambe umane calzate, in mezzo alle quali si frammettono per ornato alcune palmette: una piecola volpe insegue un galletto lungo il fusto, terminato in cima da un grazioso catino, dove si abbeverano quattro colombe.

Ecco là un giovine Satiro o Sileno armato del suo pedo pastorale, che il valente artefice fece servire di piede all'arnese num. 3: egli preme col suo baston-cello un serpe comperso nell'atto ch'ei coglieva un fungo; e per ucciderlo scaglia cou tutta sua possa un sasso contro di quello. Posa sul capo del Satiretto un grazioso fusto fatto a spire, lungo il quale giace un cane, e alla cima del fusto sorge una Sirena alata al dosso, che sollevando le braccia reggeva il piatto dove si metteva la lucerna. — Pr. di Canino.

Al di sopra di un carretto a quattro mobili raute num. 4, e di più guernito d'altrettauti leoncini giacenti, sta ritto in piedi un giovane ermafrodito di belle forme, o Bacco stesso, con armille alle braccia e monile al collo. Egli regge sul capo a guisa di Telamone una coppa, ove ardeva la lucerna. — Pr. di Canino.

Tre piedi leonini alati, posanti sopra altrettante tartarughe terrestri, formano la base di questo arnese nun. 5. Al di sopra un giovine androgino di fattezze delicate e rotonde, o sia Bacco, con acconciatura inanellata da femmina, porge colla destra un pomo: il fusto, distinto da due padellini bene ornati, è terminato nella sommità da una pianta acquatica; la dove s'adattava la lucerna. — Candelori.

Questa grazia e varietà di forme; questa eleganza di belle allusioni, vera poesia dell'arte, sì frequente nelle opere degli antichi maestri, è sopra tutto notabile in questa specie di arnesi d'uso sì consueto all'uopo religioso e al domestico: non potrei dire la vaghezza, la diversità, la leggiadria di tanti altri candelabri o lucernieri da me veduti, e tutti ugualmente tratti, come questi tre, dalla necropoli di Vulci. L'allusione a Bacco ed a'suoi misteri è qui manifesta. Bacco ermafrodito è lo stesso degli orfici cognominato Mysès 36: i Satiri ed i Sileni massimamente vi sono bene appropriati: il pomo anch'esso è un simbolo speciale di quel nume 37: perciò non discredo che sì fatti candelabri servissero appunto all'apparato e all'uso de sacrifizi al dio datore di eterna beatitudine . sia nelle cerimonie iniziali, sia nelle funebri. Si trovano numerosi nei sepoleri con altri sacri arredi, perchè era debito di religione, e conforme al costume che ciò aveva servito alla iniziazione in vita, e alla espiazione dell'anima dopo morte, si avesse seco nella sepoltura.

<sup>36</sup> ORTH. Hymn. 41.

<sup>37</sup> TEOCRIT. Idyl. n. 120.

Insieme con i candelabri, e certi arnesi di cui ragiono più sotto tay, cxiii, si sono ritrovati alle volte in quei sepolcri di Vulci tripodi, o sia are portatili in bronzo, di non minore vaghezza e leggiadria di forme, con simboli non ambigui parimente allusivi al culto di Bacco. Alcuni di questi attrezzi più notabili si conservano nel museo etrusco del Pr. di Canino. Uno di essi sopra ciascuno dei tre piedi a traforo. che sostengono il recipiente, ha per ornamento simbolico due protome di cavallo, come nei vasi di Chiusi tav. cn. 8; consueto emblema del transito delle anime all' Erebo. Nello spazio in tra l'uno e l'altro piede sono collocate tre distinte figure di alto rilievo l'una all'altra corrispondente : la principale è capillata, barbata, e alata agli omeri, con veste corta. e calzari similmente aliferi, porta sulle braccia un giovane come estinto. La figura appresso che l'insegue ha cimiero in testa, calzari alati, e gladio nella destra: indi vien dietro Ercole coperto della sua leonina, e con la clava sollevata in positura minaccevole.

Non pare dubbioso che l'immagine primaria sia il buon Genio conduttore dell'anime agli Elisi, o se vuolsi altrimenti Mercurio infernale, inseguito dal Genio malo, contrastante alla beatitudine di una vita futura. Non discende Ercole al soggetto qual combattitore egli stesso e trionfatore della morte. Così sempre più si conferna che gli arredi, i quali si rinvengono nei sepolori hanno precipuamente servito al sacrifisio e ad ogni altro rito funereo.

Non debbo passare sotto silenzio certo numero di pezzi di bronzo molto più singolari nel museo del Pr. di Canino. Per l'unione di sì fatti pezzi, trovati insieme, si conosce che dessi formavano come un gran cerchio, il quale, nella sua integrità, stava fisso per molte punte dello stesso metallo sopra una ruota, o disco di legno che si fosse: questo legno trovossi imputridito. I mentovati pezzi hanno di larghezza circa quattro pollici, quanto era la grossezza della ruota: una fila continuata di piccole oche in rilievo ricorre tutt' intorno alle due estretnità laterali : nel mezzo stanno prostrate e confitte figure virili di mezzo palmo incirca nude e barbate, in attitudine di pena; e tra l'una e l'altra figura umana alternatamente stanno poste figure di due specie di quadrupedi: l'uno di essi può essere l'Ippopotamo; l'altro, parimente esotico, mostra ugual natura feroce: entrambi tengono spalancata l'orrida bocca per indizio dell'appetito loro divoratore.

Niente meno aingolare è un lungo fregio alto forse a tre pollici di bronzo, il quale si piega da più lati mediante acconci mastietti dello stesso metallo : il fregio di getto fatto a traforo rappresenta più file raddoppiate di piccole oche, sotto le quali sono poste altre file di piccole figurine in forma di larve. Il tutto è assai rozzamente lavorato.

È cosa manifesta che i bronzi qui descritti non han potuto servire che per la sola mostra ed apparato: il luogo dove furono ritrovati, con altre molto suppellettili di maggior pregio, era più tosto un nascondiglio sotterra, che un sepolero. Che però il significato loro si riferisca a Bacco si fa palese per l'uccello acquatico, simbolo speciale del nume, ripetutovi le tante volte : l' Ippopotamo è lo stesso Tifone ( vedi p. 24. ). Or dunque, divinando, può aversi per cosa molto probabile, che cotesti strumenti d'apparecchio abbiano servito alle celate iniziazioni dei misteri, le quali, com'è noto, avevano una parte scenica o teatrale, in cui per ordigni e macchine si rappresentavano tra l'altre cose i futuri destini dell'anima nel Tartaro e negli Elisi. Lo spettacolo degli inferni mostrava tutte le pene ed i supplizi, di cui gli uomini potevano essere tormentati là entro. Quindi le figure soprammentovate sarebbono anime punite, che senza avere mai posa van girando su di una ruota; gastigo infernale ben cognito per la favola d'Issione: volgare poi è il concetto acherontico dei mali Geni sotto figura di fiere insaziabili e crudeli. Così pure le figurine, o sien larve del fregio, ivi acompagnate con altrettante oche, vi possono avere corrispondente significanza.

# TAV. XLI.

Undici pezzi in bronzo di questa foggia, nom. 1, si trovarono insieme non gueri tempo addietro in un sepolero nobile scopertosi presso a Corneto, dor' era l'antica Tarquinia. Stavano essi da prima appesi alle pareti per ornato. Sono fatti d'una lamina sottile molto finemente cesellata. Nel mezzo di ciascun disco, incavato tutt'intorno, v'apparisce chiaramente effigiato d'alto rilievo in vario sembiante Bacco bicornigero barbato, e porta le basette all'antica, con orecchie di natura bovina num. 1. 2: la cavità degli occhi è ripiena d'una pasta già lucida, nerissima nella popilla sopra un bulbo bianco: parecchi dischi hanno in cambio per ornato nel centro una testa leonina con lingua distess num. 3, e v'appare anche in taluni qualche vestigio di doratura. Il disegno è della più antica maniera: il dio grande vi si mostra in età diversa, rigido e severo: grandiosa soprattuto è l'espressione del più aenile num. 1 con grave soprecciglio.

In questo medesimo sepolero, già fragato anticamente, fu trovata una base di pietra del paese con etrusca iscrizione. Vedi tav. cxx. 6.

 Effigie di Bacco senile parimente bicornigero con orecchie bovine: bronzo il quale serviva di ornato a qualche attrezzo d'uso bacchico. — Pr. di Canino.

5. Statua in bronzo di Bacco, soltanto bicornigero, in età virile, ed imberbe: ha il capo cinto della mitra, monite al collo, armille alle braccia: è notabile assai in questa immagine il viso corto e schiacciato, eon le ossa delle gote rilevate, e col mento arricciato alquanto: indiri non equivoci di razza forestiera. Sopra tutto singolare si è la posizione elevata delle

oreechie, e del foro suricolare a litello della linea media degli occhi; particolarità soltanto osservabile nelle atatue egizie. Lo stile del disegno scuoper molta antichità: l'atteggiamento, quale gli artefici, usciti appena del fare egizio, soleano mettere gli dei <sup>38</sup>. — Museo del Collegio romano.

6. 7. Statuetta in bronzo di un Sileno barbato, itifallico, di finissimo lavoro. — Presso del Sig. cav. Thorwaldsen in Roma.

10. Due figure di sesso diverso giacenti su d'un letto triclinario: costume proprio d'Etruria. Vedi Tom. 11. p. 203.

11. Una piccola figura virile con lancia abbassata in atto di gagliardamente affrontare uno smisurato leone: soggetto simbolico analogo al tema della tav. xxvIII.

 2: nel rovescio due lettere intagliate etrusche.
 12. 13. Quadrupedi di varia specie giacenti in riposo: nel rovescio lettere etrusche.

Sono questi quattro pezzi sciolti in avorio figurati a basso rilievo, con vestigi di colori e di doratura, trovati nei sepoleri di Vulci: parecchi altri ne ho veduti presso del possessore Sig. Pr. di Canino, parimente intagliati in avorio, o in osso, con simboli

38 Vedasi per confronto un altro bronzo etrusco di Bacco bicornigero barbato, già del museo Corazzi, ed ora in quello di Leida: statuetta molto antica figurata non malamente nel Mus. Corion. tav. 7, e nel Mus. Etr. T. 1. tav. 53. presso a poco uguali. Tengo opinione che fossero le facce laterali di quelle cassettine (przis), che ponevansi nelle tombe a lato del morto, per chiudere e custodire piccole suppellettili di donativo, o d'attenenza dell'estinto: molte di queste cassettine in legno figurate e dipinte, che servivano al medesimo uso, si trovano nelle tombe egizio frequentemente.

### TAV. XLII.

1. Lupa esistente nel Campidoglio: alta palmi tre ence cinque romani, lunga cinque palmi on. 6.

. È questo il più singolare e il più raro monumento in bronzo dell'arte vetasta: opera che sente molto del migliore stile toscanico, se non più tosto di mano d'etrusco artefice. Molto verisimilmente è la statua che gli Ogulni, edili curuli, fecero fare nel 458, e dedicarono in un'area sacra presso il Lupercale, dove la vide Dionisio; che la qualifica di antichissimo lavoro 30. Abbiamo in quella un esemplare sincero dello stile toscanico, quale correva circa la metà del quinto secolo. Bella è la simmetria, corretto il disegno, naturalissima l'espressione di fiera ammansita lattante i due gemelli, ma soprattuto ammirabile per intelligenza di forma, e per la maestria con cui è trattato il bronzo in tutte le sue parti.

Mostra la gamba, distinta nella presente tavola,

<sup>39</sup> Vedi Tom. u. p. 235. n. 50.

quella tal frattora del bronzo che vedesi nell'originale, e fa ripetere a molti esser dessa la medesima lupa, che fu colpita dal fulmine si giorni di G. Cesare: tutt'altra però era cotesta statua posta in Campidoglio, dove, secondo che dice Cicerone, il fulmine non toccò la lupa, ma la svelse, e distrusse l'immagine di Romolo 40.

 Chimera, statua in bronzo alta due palmi romani, lunga quattro. — Nella R. Galleria di Firenze.

Fu trovata in Areszo nel 1534 mancante della coda, la quale è restauro moderno. La statua è giustamente lodata per la purità dei contorni, per la simmetria, e per la molta espressione del furore corrispondente alle ferite che ha sul tergo, e su la testa di capta già moribonda 4<sup>1</sup>. Lo stile nobilitato di tanto, come si vede, per forme corrette e grandiose, sente tuttavia non poco della maniera antica; soprattutto nei velli. Trattati nella atessa dura foggia a'osservano nei bronzi perugini tav. xvni. 3, xix. 6, ed anco nelle figuline ordinarie di Chiusi xxvi. 2: da ciò si conosce senza fallo esser questa una maniera convenzionale tutta propria dell' arte vetusta.

Nel concetto più antico la Chimera, parto della fantasia orientale, era un mostro divino del sangue di Tifone e d'Echidna, altro mostro orrendo mezzo donna, mezzo serpente 4º. Composta delle forme del

<sup>40</sup> Gicen. Catilin. 111. 8., de Div. 1. 13., 11. 20. cf. Dion. xxxvII.

<sup>41</sup> Ripeto le parole del Lazza citate Tom. 11. p. 236.

<sup>42</sup> Hesion. Theogon. 319.

leone, di capra e di serpente, tre animali che a' appartengono a Bacco primigenio, dovette la Chimera in origine trovar posto fra i simboli maggiori della demonologia, o sia della massima dottrina dei due principi: dottrina in eui Bacco stesso, per virtù del dualismo, ora comparisce ai mortali qual dio benefico generatore della vita, ora spietato e tremendo qual signore delle regioni sotterra. Perciò la Chimera così ferita e languente, simbolo di malvagio apirito. può anch' ella fare allusione alla dottrina del buono e malo genio, la quale non tanto si manifesta in tutte le idee religiose dell' Etruria nella prima età, ma si trova più specialmente dimostrata col sussidio dell'antichità figurata. La iscrizione Tinmcuil o Tinscuil, che porta incisa in una gamba, è non dubbiamente una voce o formula rituale correlativa al tema, che si rinviene tal quale in altri monumenti analoghi.

- Porco votivo. Uno dei più bei bronzi etruschi per maestria, e per verità di forme. — Museo di Leida.
- 4. Griffone: animale mostruoso composto dell'unione del leone e dell'aquila; o sia dei due più potenti animali della terra e dell'aria. Era uno dei tanti animali miracolosi dell'Indie e dell'Asia centrale: si trova figurato anche nei bassi rilieri di Persepoli; e da quelle regioni se ne propagò notizia per le contrade occidentali, e quivi in Etruria massimamente. Come simbolo è conveniente non pure ad Apollo, ma sì ancora a Bacco, dappoichè il culto loro

a' era mischiato prima a Delfo, iodi jer altri paesi. Per ciò non di rado si trova il Grifo elligiato in rappresentazioni bacchiche; e come sacro specialmente al dio infernale spesso si vede nei monumenti funerei. dell'Etroria: Il Griffone, dinotato per vendicatore <sup>4</sup>), ben si confaceva in tal serie d'idee altresì a Nemesi; ed a Plutone. La iscrizione etrusca è simile a quella della Chimera. — Statuetta in bronzo nel museo di Leida.

### TAV. XLIII.

Fanciullo ritto in piedi con la balla sospesa al collo e armilla al braccio manco, tiene un'oca o anitrella nella sinistra. Bellissima statua in bronzo, con etrusca iscrizione nel destro lato. — Museo di Leida.

. Ho detto di sopra che l'oca, delizia di Priapo 41, è un simbolo certo di Bacco e dei suoi misteri. Or questo bei fanciullo, che la bolla d'oro ci mostra di mobile prosapia, era probabilmente un voto sciolto a Bacco. Quol dio potente che dava e toglieva salute a suo grado, e da cui l'uomo aperava in tutte l'età i maggiori. beni di questa vita terrena e della futuro. Anche per la sola tutela i fanciulli, secondo la primitira religione tialica, si offerirano agli dei.

Tom. III.

<sup>43</sup> Norn. xxvm. 38. 44 Deliciae Priapi, Patron.

 Fanciullo sedente, fregiato di bolla, in mossa di sorgere. Statua in bronzo con iscrizione nel braccio ainistro spezzato; già trovata presso l'autica Tarquinia. — Museo del Vaticano.

Pronta è la mossa, vivace il volto, e scelto bene il momento che accenna salote ristabilita, come notava il Passeri, primo illustratore del monumento i Benchè ludevole assai per magistero d'arte, manca tuttavia a questa statuetta non so qual morbidezza, massime nella piegatura delle carni, indicatavi soltanto con rozze linee: di tal maniera vi sono segnati un po'grossamente ancora i capelli.

 Statua di A. Metello, volgarmente detta l'Aringatore, nella Galleria di Firenze: già trovata presso il Trasimeno circa l'anno 1573: alta più di sei piedi.

Questo insigne monomento dell'arte etrusca meno remota, pubblicato più volte per l'innanzi, è ormai noto a tutti. Io lo ripeto con accuratezza maggiore di disegno per compiere quei termini di comparazione, che mi sono prefisso di porgere all'osservatore, così in questa, come nelle due tavole precedenti. La persona onorata è Aulo Metello, figlio di Velio, nato di una Vetia: ha tunica e pallio, nel cui lembo è la iscrizione. È calzato oltre a mezza gamba: la sinistra mano è ornata di anello, la destra erteta a modo di chi perora, o di chi supplica <sup>45</sup>. Bene il Lanzi, a

<sup>45</sup> Lanzi T. ii. p. 547.

causa della formola ricares: rice: ripetuta in molti donarj, tiene che la iscrizione corrisponda a dono sacro.

#### TAV. XLV.

1. Due figure a cavallo vestite di breve tunica con fimbria orasta, cavalcanti veloci corsieri con freno: hanno entrambi chiome prolisse, e calzamenti a mezza gamba. Uno di essi stimola il suo corridore cel pungetto. Al di sotto sta dimessa per terra una figera consimile, che direbbesi un altro cavalcatore, laggiù buttato dal suo cavallo. — Basso rillero in piastre di argento finemente lavorato a cesello: le criniere dei cavalli, e tutte l'altre parti colorate in giallo, sono di foglie d'oro sovrapposte.

Questo perzo faceva parte senza dubbio di una scena maggiore, rappresentante una oorsa equestre. Fu travate nel medesimo ripostiglio, dove stavano i bronsi perugini di sopra descritti <sup>46</sup>; ed è il solo di tal fazione conservatosi unico insieme col fregio che porgo delineato in questa tavola: tatti gli altri pezzi d'argento figurati furono distrutti. L'arte vi sente ancora non poco dell'antica durezza.

Il ch. Sig. Millingen ha di già esposto questo raro monumento 47. Io lo metto a luce nuovamente della

<sup>46</sup> Vedi p. 39-40.

<sup>47</sup> Ancients unedited monuments. Ser. u. p. 27. tav. uv.

grandezza medesima dell'originale (e): quasi come un fac simile di quello, che debbo al favore del suo ultimo possessore il fu R. Paine-Kuight.

- 2. Frammento di un fregio parimente di argento con lame d'oro sovrapposte, dov'era rappresentata una zuffa di fiere; a mano destra di chi guarda si vede la parte inferiore di un griffone. — Ambedue questi saggi dell'arte torcutica etrusca esistono oggidi nel Museo Brittannico per donativo del nominato Paine-Knight.
- 3. Grande affibbiaglio tutto in oro, lavorato col cesello, con san punta addietro. Nella parte superiore per entro di un'ornata cintura sono intagliate rozzamente duc fiere ed alquanti uccelli: tutti simboli funerei della medesima specie che ho dichiarato più volie: le due figure sottopoate armate sembrano accoltellanti, che adempiono l'ufficio, come nelle pitture di Tarquiais tav. Lxv1, d'onorare con giuochi o zoffe la memoria del defanto: il cui monumento, o sepolero, si vede figurato da un edifinio di forma piramidale, che sta dinanzi i due combattenti.

Questo singolare arnese fu trovato al principio del 1830 segli scavanicoli fatti fare a Ponte Sodo dal Sig. Principe di Canino. Io lo tengo per uno di quei ricchi arredi che nei mortori ponevanai per paramento sul vestiario dei morti: della medesima specie di quelli che ho raccolto nella tavola seguenta. La sottigiiezza e fragilità loro non permette al certo di credere, che abbiano mai servito in vita ad uso civile.

<sup>(</sup>a) V. l'avvertenza a p. 7. n. 3, e p. 47. n. 32.

- 1. Idoletto egizio in pasta verde rappresentante Phtah, ricoperto di laminette 'd' oro con figurine di animali simbolici ed altri fregi fattivi a stampa. Il piocolo cerchietto nell'alto della immeginetta mestra chiaramente che vi passava un nastro per tenerla pensile: L'idoletto è proprismente egizio: le figure stampate sulla laminetta d'oro, che gli serve di ricca veste, sono piuttosto lavoro etrusco imitante: l'egizio.
- 2. Faccia laterale della medesima immagine.
- 3. Idoletto simile parimente guarnito di laminette d'oro figurate come sopra a stampa.
- 4. Mostra del gueraimento d'oro che fasciava intorno per veste un altro idolo di Phiah alquanto più grande, trovato insieme coi precedenti, benchè infranto per la fragile materia. — Pr. di Canino.
- 5. Fibula, o sia fermaglio, di finissima lamina d'oro con una sfinga grande colcata, capillata e alata, ed altre due sfingi minori: il tutto fatto a stampa: Di sotto è il puntale o spillone elastico, che s'incontra in un cavo per fermanlo. Pr. di Canino.
- 6. Fibula parimente d'oro a stampa eon una Chimera per ornato simbolico, e due piecole sfingi coperte di berretta aguzzata a foggia di tutulo. Vedi tav. xxvut. 6., xxxi. 5. — Feoli.
- Collana muliebre di filo d'oro a guisa di nastro fatto a maglia, dov'è appeso uno scarabeo di onice legato in oro. — Feoli.

- 8. Incisione figurata del medesimo scarabeo.
- Collana d'oro, dove sono appese sei piccole immaginette di Phitah in pasta verde, e nel mezzo di esse uno scarabco pendente con geroglifici della atessa materia 49. — Pr. di Canino.
- 10. Geroglifici ripetuti dietro ciascuna delle mentovate immaginette.
- 11. Bolla d'oro, fregio distintivo dei fanciulli di nobile condizione. Vedi tav. XLIII. XLIV. 1. — Feoli.
- 12. Pezzo d'oro figurato fatto a stampa; v'è rappresentato il solito Geaio buono che tiene fermi col freno due mostri a lunga coda di pesce, variati simboli di maligni apiriti: lateralmente due maschere umane, o larre che aieno. Più pezzi uguali serba il Pr. di Canino trovati nei sepoleri di Vulci: un altro pezzo d'oro affatto simile, veauto d'altronde, esiste da lungo tempo nella R. Galleria di Firenze. Ciò mostra che si fatti lavori a stampa d'oreficeria si replicavano con facilità dagli orefice, e si spandevano egualmento per commercio da un luogo all'altro.
- 13. Pezzo di una lunga collana d'oro composta di tante pallottole alternatamente lisce e ornate, con una testa di montone all'estremità. — Pr. di Canino.
- 14. Arredo in oro di superficie convessa all'esterno, e concava all'interno, atto a contenere, a ciò che pare, preziosi aromi o profunti: lo regge un

<sup>48</sup> Nello scarabeo si legge тя, vale a dire la figlia, giustu l'interpretazione fattane dal Sig. Rosezzaza.

mobile manichetto: quelle piccole figurine che vi si veggono efficiale di nomini e di animali di varia natura contrastanti in tra loro, palesano un soggetto simbolico, più tosto che un semplice ornamento. Sono esse fatte di minutissime granellina d'oro saldate a fuoco, per buon artificio dell'oreficeria. — Pr. di Canino.

- 15. 16. Altro piccolo arnese in oro di uguale forma ed uso, visto al di fuori e all'interno: vi manca il piccolo manichetto. — Pr. di Canino.
- 17. Figura mostruosa, mezzo fiera e mezzo uomo, avente faccia gorgonica con serpi al crine, che sta combattendo con tutta sua possa contro a un leone. Scarabee in ceratiola.

 Lo stesso mostro gorgonico domatore di un cinghiale. — Scarabeo in corniola.

19. Mostro marino barbato, dal cui dorso sorge la Chimera, rappresentatavi dalla testa di leone, di capra e di serpente. Anello d'oro a stampa della formà num. 24, trovato a Chiusi.

20. Auriga visicitore condotto nel suo carro da cavalli aliferi con palme attorno, simbolo di vittoria. Anello d'oro intagliato a cesello. — Pr. di Cauino.

21. Sfinge e leone ambedue alati. Anello d'oro di basso rilievo a stampa.

22. Due mostruosi animali ugualmente alati. Anello d'oro intagliato. - Pr. di Canino.

23. Genio alato che rattiene per le zampe una slinge e un leone. - Anello d'oro a stampa.

- 21. Cerchietto d'oro cou piccolo scarabeo di onice, dov'è figurata una maschera gorgonica: ella portavasi di tal foggia in dito anche per amuleto; onde preservarsi dall' invidia e da mali accidenți. — Candelori.
- 25. Scarabeo il cui lavoro pare d'imitazione egizia. Vi si rappresenta un'adorazione a Phre (il sole). Il dio è sedente, con testa di sparviere, sopra la quale un disco. — Pr. di Canino.
- 26. Pendente di pasta verdognola con testa di leoncino nell'alto, dove passa un erchietto d'oro: al di sotto si vede figurato all'egizia un soggetto incerto. — Candelori.
- 37. Scarabeo egizio di pasta uguale con geroglifici 49. — Caudelori.
- 28. Diadema d'oro, alle cui estremità, dove stanno i gaucetti per fermarlo, sono effigiati due genietti alati con balsamario appresso, per contrassegoo del loro ufficio funebre. Pr. di Canino.

Ho riunito in questa tavola un certo numero di suppellettili preziose rittovate tutte nei sepoleri della necropoli di Vulci. Molte più ne conservano il Pr. di Canino nel suo museo, e gli altri scavatori di quei sepoleri; senza parlare di tante altre cose notabili d'uguale specie già distrutte, o passate nascossmente in commercio. Una parte di esse servivano ad uso

<sup>49</sup> Il primo carattere inciso nello scarabeo (l'ape) significa il Re; l'ultimo carattere esprime l'idea signore. — Rossillat.

civile, altre, e sono le più copiose, ad uso puramente funereo. Questo ultime, fatte d'ordinario a stampa di finissima foglia d'oro, si riconoscono facilmente alla loro, fragilità, come i pezzi num. 5, 6, 12: e, siccome par certo, servivano nel mortorio a decorazione dei corpi morti, che si recavano con apparato grande dalla magione alla sepoltura (tav. xcvi. 1); innumerabili frammenti di foglie d'oro finissime a stampa e di variatissime forme, in cui si trovano i bucherelli che le fermavano sul drappo per opera di sicamo, hanno servito, fuor di dubbio, a ornare le vestimenta del morto con più o meno di sontposità: tanto ne' mortori dei facoltosi era grande e magnifica la pompa. La figurazione stessa di coteste suppellettili fa conoscere con evidenza che unicamente s'attenevano al rito funebre. Qui tu vedi replicato più volte, come in moltissimi altri monumenti di simile natura. il perpetuo contrasto del Genio buono col malo, ora sotto una sembianza, ed ora sotto un'altra, secondo che portava il concetto più o meno significativo dell'artista (num. 8. 12. 17. 18. 23); vi ritrovi al pari e Gorgoni, e Sfingi, e Grifoni, e Chimere, e mostri fieri, e qualunque altra figura di simbolo concernente alla dettrina scherontica e al dualismo: in somma le stesse identiche rappresentanze, che abbiamo veduto riprescritarsi di taute maniere in tutti i monumenti figurati etruschi di rito sepolcrale. Alludeva senza fallo Virgilio alla dottrina medesima degli Etruschi ponendo alla porta degli inferni gran numero di sì fatte

variate fiere, mostruose di forme e di sembianze. 50: e tra queste la Chimera stessa, Gorgoni e Scille. — Quanto poi fosse grande per taluni la divozione alle divinità egizie, lo dimostrano con tottu certezza quelle figurine di Phtah sì nobilmente fregiate di oro con emblemi analoghi, gli scarabei anulari, gli adornamenti muliebri e tanti altri capi di superstizione o proprismente egizi, od imitati a quella foggia. Di tal modo sempre più si conferma come in una certa età gli Etruschi studissero ad imitare nelle loro tombe e nel rito sepolcrale le usante medesime degli Egizi, mescolandovi all'uopo le proprire cerimonie etrusche.

Non essendosi finora osservato nei monumenti egisj trovati a Vulci alcun nome regio, non è facile determinarne l'epoca; nè lo stile loro ha ceratteri tanto decisi da poterne dare indizio corrispondente. Bensì, al parere del Sig. Rosellini, giudice competente, quei monumenti che sono veramente originali egizinsi, debbono ascriversi ad un'epoca anteriore al dominio dei Logidi.

# TAV. XLVII.

I. Castore Y@↑Y2A¾ e Polluce ¾XY4Y4Y4 amorevolumente abbracciati da un'altra figura virile d'ignoto nome Y2A↓Y4A↓. Tutti e tre hanno cinto il

50 Multaque praeterea variarum monstra ferarum. Vincit. vt. 285. Così pure la religione greca poneva negli inferni consimili fiere e mostri. Azistors. in Ranis. 143. 280. 475. sqq.

espo d'uno strofio. A sinistra Minerra sedente, coperta dell'elimo, e con l'asta appogiata all'omero (manca per la frattura il solito titolo divino): a destra una figura femminile MAQV'à alza il coperchio di uno stipo in atto di considerarvi entro alcuna eosa. Patera trovata in un sepolore chiusino nel 1856.

Non discredo che questo soggetto abbia convenienza col sacro mito dei Cabiri, quale si concepiva in un tempo, in cui smarrite le idee della religione primitiva. ciascun tema misterioso s'interpetrava per simboli e miti greci. È noto come i potenti Cabiri della Samotracia, o di Fenicia, ben cogniti all'Etruria 51, indi si tramutarono in Castore e Polluce, cui univasi un altro dio chiamato Casmilo o compagno, grecamente Mercurio. Sono altresì note le relazioni che secondo quei misteri passavano in tra le divinità Cabiriche e Venere 5a, o sia quell'ente generatore che figurava Axiokersa. Or dunque Turan la dea (siasi pur Venere stessa, o altra deità) sembra quivi rapsentata come custode dell'arca mistica, che racchiudeva il misterioso deposito, che Cerere avea dato in guardia ai Cabiri, e sopra di cui erano fondati gli stessi loro misteri 53: cioè a dire il Fallo, simbolo materiale di Dionisio 54, cognominato anche il robu-

<sup>51</sup> Vedi Tom. 11. p. 106. 107.

<sup>52</sup> Venerem etc. . . . qui Samothrace sanctissimis caerimoniis coluntur. Pus. xxxv. 5.

<sup>53</sup> PAUSAN. VII. 19., IX. 25.

<sup>54</sup> PAUSAN. I. C.; CLEM. ALEX. Proterp. T. I. p. 12.

sto 55: cotesto simbolo faceva parte essensialissima delle cerimonie arcane dai baccanti allusive alla morte del più giovine dei Cabiri, messo in brani, e che gl! iniziati avevano per fede essere .Bacco.

2. Ercole #\OaB vincitore di Cione, del cui titolo restano due sole lettere sopra lo soudo. Soggetto replicato in searaboo tav. cava s. Una figure alata attava sedente, ove il rame è consunto: la isorizione etrusca al di sopra è la più lunga che s'abbia in questo qualità di arredi. — Museo Venuti in Cortona.

3. Un auriga in atto di guidare la sua biga: piocolo bronzo, ma unico, perchè in questo la forma del cocchio, s'intende meglio che non nella biga restaurata del Vaticano, e in bassi rilievi che rappresentano corse di cocchi. tav. Lviii. 4, LXI. 5. — Museo di Leida.

# TAV. XLVIII.

Il cavallo di Troja 32334 cinto di canapi, che gli ai ripiegano intorno al collo, e con alcuni anelli di catena al piede per indicarne il vicino trasporto. Epon \$\text{SYM} = col martello levato in alto ne accelera:il compimento: Vulcano 2MACAM con una massa di peos, siccome pare, sta inchinato alquanto quasi a impegolarne le commissare. Ivi accanto una tavoletta votiva con cornice, ove leggesi 2MYB 56. Patera con manico

<sup>55</sup> Aidupritus.

<sup>56</sup> Descris. di Lanzi T. n. p. 223/

alquanto concava, nel cui rovescio a grandi caratteri si legge l'epigrafe ANIOYM: come nella tav. xxxv. g. .... Museo-regio di Parigi.

# TAV. XLIX.

Ercole 31008B barbato in piede colla destra appoggiata alla clava: a lato di esso Minerva ARONAM vestita di un'ampia tunica, su cui è soprapposta l'egida col capo di Medusa: ivi appresso una dea nuda in tutto il corpo eccetto le gambe, col braccio destro ripiegato sul petto, e un ramo di mirto in mano, la quale si riconosce per Venere: al fianco di essa un'altra dea, o sia Giunone, con diadema e peplo in testa: Apollo VIIA è sedente sopra una sedia pieghevole, involte le parti inferiori nel suo pallio nobilmente ernato: e con predella sotto i piedi: strigne colla sinistra un longo scettro, che termina in ramo d'alloro. Nella fascia all'intorno è rappresentata una zuffa di fiere, tra le quali anco il grifone: le più feroci urtano e offendono le più mansuete: figurazione niolto significativa dell'inevitabile contrasto dei due principi; quindi replicato tal quale spesse volte alla sponda di altre patere. Abbasso, per adornamento del manico, e per allusione a Bacco, s'adagia un Sileno. - Patera di fino graffito già trovata nel 1820 nel viterbese: - Attualmente presso il Sig. B. Beugnot.

Benchè le patere etrusche in generale, monumenti non troppo antichi, sien opera di artefici etruschi,

nondimeno è manifesta cosa cli'elle furono figurate secondo le idee che ormai predominavano al tempo. in cui vennero intagliate; epoca che non può credersi anteriore al sesto e settimo secolo. Quindi rappresentanze e miti di foggia ellenica, anzichè propria etrusca. Poco più restava in allora di nazionale oltre a certe credenze, radicate molto a fondo nell'animo del nopolo. Così, senza moltiplicare gli esempi, veggiamo mediante questa patera stessa conservatosi per tradizione il domma fondamentale del dualismo, bene appropriato alla religione dei sepoleri : perciò sotto mille forme ritratto nei monumenti funerei. Di tale specie sono per certo questi arredi, che chiamo espressamente patere, veri istrumenti dei funebri uffici e attrezzi dell'esequie, come li teneva anche il giudizioso Lanzi: essendo mera vanità il nominarli oggidi con lezioso vocabolo specchi mistici. - Pare ugualmente certo che l'uso di queste patere si facesse molto comune in Etruria dono l'introduzione del rinnovatosi culto di Bacco nel sesto secolo, poichè tutte si trovano nell'interno dei sepoleri allato del morto, o per entro le ciste mistiche: il lavoro stesso, il disegno, la forma dei caratteri , mostrano assai chiaramente , .che tali suppellettili s'appartengono ad un'epoca stessa, e furono fatte non lontanamente l' una dall'altra. Ottimamente queste patere con lungo manico, non già destinate a versar liquidi . ma bensì atte a porgere qualunque altro libamento, come mole salse, granella, bacche, aromati e incenso, si confacevano per proprio rito a Bacco o Libero Padre 57: anzi, non ve n' ha forse alcuna che non presenti qualche simbolo manifesto del nume invocato, sia nella sua figurazione principale, sia ne' suoi fregi medesimi o di ellere, o di alloro, o di teste di cavriuolo e simili cose, del pari sacre e dilette a Bacco. Sì fatti arredi, come tutto ciò che serviva all'uopo dei mortori, era una merce. Funerali occorrevano tutto giorno per ufficio di parenti: chi sceglieva a suo grado un mito, e chi un altro : chi bramava uniti o questi o quegli altri numi tutelari della sua famiglia: chi adoperava, come mostrano le iscrizioni, ora una formula rituale di preghiera, e chi un' altra. Tutto però si riferiva alle dottrine acherontiche, e al grande mistero, ognor presente nelle menti degli nomini mortali, di dover transire lo spirito per nuova vita dinanzi al dio infernale.

Noto per ultimo che i sepoleri volcenti ban dato a luce un genere nuovo di monumenti: voglio dire patere in bronzo cesellate con figure di basso rillevo: altre indorate ad ambo le facce. Minerva alata, Eccole, e qualche altro mito consueto, compariscono tra quelle che conserva nel suo museo il Sig. Principe di Canino. Tanto più notabili, quanto che la

57 Îpse gravi patera sacri libamina Bacchi.
Rite ferens, umbram vocat, et sic fertur ad aras.

VILER. FLIC. V. 193-94.; Ovid. Fast. 11. 1933. sqq. Nomine ab auctoris ducunt libamina nomen., Libaque: quod sacris pars datur inde focis. patera a rilievo nel miusco dell'Instituto di Bologna rappresentante Filottete e Macarao, già edita e illustrata per le stampe, è un getto evidentemente moderno per chinnque lo vede.

### TAV. L.

Per più recente scoperia posso aggiungere adesso con la descrizione anche la figura di un'altra patera del Pr. di Canino a rilievo, molte finemente cessellata e intera: unica quanto rara.

1. Prometeo AGAWYO4 lauresto a barba aguzza si vede sedente, involte le ginocchia nel auo manto: a' suoi piedi è un' aquila bramosa o un avoltois che sia: a destra ha Castore GY+2AD; alla sinistra Polluce con la leggenda CAVANICE 55: appresso loro due stelle. Entrambi sollevano per la braccia Prometeo liberato: nell'altra mano l'uno e l'altro dei gemelli ha per suo proprio simbolo un uovo. A piè di Polluce sta posta per terra una clava e l'arco: simboli maggiori d' Ercole liberatore del figlio di Giapeto. Tutt'intorno alla patera è un fregio di cliera.

Frequente è l'immagine dei Dioscuri sopra le pa-

58 Qui l'iscrizione procede da sinistra a destra: la voce è affatto nuora in cambio di rezrucze come in altre patere. Si questa, che l'altra epigrafic di Castore suno graffite: all'opposto la terna leggenda, posta nel luogo più visibile, è in lettere a riliero, come sono tutte le figure ed i loro accessorj. tere, qual significato volgare del superiore e dell'inferiore emisfero, o della vita e della morte: unica questa di Prometeo. Nè fa specie il ritrovarla in un monumento degli Etruschi. Nell'ordine dei demoni si teneva quel prudentissimo per il più sublime: dicevasi in oltre, che egli avesse insegnato agli uomini la scienza della folgore <sup>5</sup>0. Quindi molto bene s'addice il soggetto, per dottrine etrusche tanto alla credenza comune del dualismo, che all'arte domestica fulgurale.

Portava il nome di Prometeo, secondo mitologia, anche il Cabiro ospite di Cerere, cui la dea confidò il misterioso deposito mentovato di sopra pag. 73. Or, se mai si fece allusione alcuna a tale omonimo, non disdice la compagnia dei Dioscuri tenuti essi stessi per Cabiri; e con eguale proprietà il figurato soggetto della patera avrebbe pure correlazione col culto di Bacco.

2. Patera in bronzo concava circa un pollice, con gentile cornice dintorno per ornato a, e con suo manico formato d' una figura muliebre vestita di tunice e sopravveste cinta a mezza vita: porta calzari: il diadema che tiene in capo la palesa per una dea primaria; direbbeai una Giunone. — La conveniente positura, il bel panneggiamento, l'aria dignitosa della testa: la finitezza e squisitezza del lavoro mostrano.

Tom. III.

<sup>59</sup> Deprehendit praeterea rationem fulminum eliciendorum, et hominibus indicavit. Sanv. ad ecl. vs. 42.

con evidenza, che il monumento spetta all'epoca migliore dell'arte di gettar di bronzo.

La figura principale num. 2. mostra il rovescio della patera nella sua superficie convessa, ridotta a due terzi dell'originale: la figura separata num. 3 è qui diseggosta al naturale (a).

Questa bella patera fu trovata unitamente colla precedente in un piccolo sepolero presso la Castellina nel piano di Canino: non eravi entro nessun vaso, nè altra suppellettile qualunque. — Per esse abbiamo manifestamente dimostrato l'uso d'entrambi queste specie di patere nell'esequie: l'una serviva a versar liquidi sull'ara nelle consuete libazioni; l'altra ad offerire, come dissi di sopra, o mole salse, o qualsivoglia sorte di materie aride, secondo che portava il sacrifizio.

# TAV. LI.

1. Una figura militare, con capelli prolissi, strigne l'asta con la destra; nella sinistra tiene per simbolo un fiore di ninfea loto, su cui posa un volatile: significati mistici della risurrezione o rigenerezione dell'anima. Scultura sopra d'una stele in pietra arenaria nostrale, che fu trovata vicino a Fiesole. — Esemplare unico dell'antica maniera etrusca, che

<sup>(</sup>a) Abbiam già avvertito il Lettore che in questa edizione le figure sono di una dimensione alquanto minore.

più si rassomiglia all'egizia. I caratteri bislunghi, il notte unico, e la desinenza di esso, sono altri indizi nen ambigui di grande antichità. — Nel cortile del palazzo, Bonarroti in Firenze.

 Una figura militare barbata, coperta di armatura, con asta nella destra e spada cinta. Altra scultura antichissima di maniera più nazionale in tufo giallognolo. — Museo pubblico di Volterra.

3. Una figura parimente militare con barba cuneiforme, armata di elmo con alta cresta, di corazza o corsaletto, e di due lunghe aste. Basso riliero a stampa replicato più volte nelle grandi anse dei vasi in terra chiusini; dove ats per figura di un nume guerriero, o di Marte atesso. Vedi tav. xxn. xxv. 1.

# TAV. LII.

i. Due guerrieri a cavallo forniti della consueta armatura imbracciano la parma, scudo proprio della cavalleria, come nei bassi rilleri volsci tav. LX. 2. 3. — Scultura replicata quattro volte su le facce di un'ara quadrangolare in tufo, o pietra tenera del poese di color gialliccio. Vi restano, come nel disegno, vestigi di colorito. Casuccini in Chiusi.

Questa scultura con le altre che seguono nelle tavole appresso porgono esemplari d'uno atile speciale di maniera toscanica. Sono senz'alean dubbio opere paesane provinciali, e tutto in loro dimostra nazionale costume. Si trovano massimamente nella val'di Cuiana, nel territorio di Chiusi, e nel prossimo perugino.

Voolsi notare in queste sculture antiche maggiore
semplicità, e atteggiamenti assai meno rigidi e aforzati che non in quelle di una età posteriore; come
sono le sculture volterrane in alabastro.

 Frammento di simile scultura, dove per figura principale si vede un guerriero combattente. — Galleria di Firenze.

Qui l'artista pare che abbia condotto il lavoro con quella maggior perfezione che poteva darle; ancora che le stile vi mantenga quei metodi di durezza e di uniformità, che più specialmente sono propri delle opere antiche.

- Frammento di scultura ov'era figurata una sacra funzione: vi si veggono donne che riverenti portano rami sacri: le aeguita appresso un sacerdote: un tibicine accompagna col suono il cantico delle supplichevoli.
- Altro frammento notabile per la iscrizione etrusca: ov'è un giovane prostrato con testa velata. — Casnecini.

# TAV. LIII.

1. Un Sileno barbato con petaso in capo tien dietro tripudiando ad una femmina, o dea, ohe ha peplo e diadema in testa: nell'altra faecia due figure sedenti. sopra una sedia portatile, coperta di pelle lanosa, stanno a parlamento insieme: una di cese ha per distintivo lo scettro uncinato, e dietro a se un araldo in piede con la sua verga levata in alto: indi succede un'altra figura in piede ammantata di pallio. — Frammento di un'ara, presso Paolozzi in Chiusi 60.

- Un Sileno barbato a lunga coda: frammento in pietra.
- Altro frammento, dove apparisce un Sileno ed una femmina ammantata: lo stesso soggetto figurato di sopra num: 1.
- 4. Frammento di un' urna sepolerale, dove si rappresentava un mortorio: i vestigi del carro funebre, degli accompagnatori e delle accompagnatrici, del tibicine, e delle prefiche, vi sono manifesti. Vedi tav. Lvi. 1. 2.

# TAV. LIV. LV.

Quattro facce di un'ara alquanto rastremata nella sommità dove si veggono le vestigie di animali coricati, come nella tav. LVIII. 2.

È quivi istoriata una pompa sacra, con saltazione al suono delle tibie e della cetra. Un coro di femmine danzanti, e come pare cantanti, tripudiano «cleunemente per festa: guidano la danza ministri del santuario 61. — Casuccini.

60 Questo basso rilievo era stato da me pubblicato già nel 1810: qui lo ripresento più fedelmente disegnato.

6: Questi disegni insieme con altri molti di antichità chiusine, fatti cavare anni addietro per le sole mie cure sopru gli originali, Quattro facce di un monumento funereo quadrangolare, in cui si vede la religione degli Etruschi nel morire. Vi si figura il letto e la donna poco anzi spirata, e on la famiglia dattorno rettrisata e dolente al mesto suono delle tibie: il fanciulio, che allato del letto piange la spenta madre, ha tutta l'espressione del dolore, num. 1. Ivi appresso alcune donne famigliari cou chiome prolisse si mostrano in atteggiamenti di vivo cordoglio, num. 2. I tre togati con bastone augurale vi tengono luogo di sacre persone, num 3. Nell'ultimo quadro, il più malconcio per le frattore, due figure sedenti di sesso diverso, vi compiono in famiglia non so quale ufficio, num. 4.—Paolozzi in Chiusi 64.

erano di già intagliati, e pronti per la pubblicazione, allora, quando, sulle mie orme stesse, rennero a luce i printi fascioli del colà detto Murco Chimino, dove si veggono replinati gil setssi monumenti. Altri dirà se fu onenta la stitucose gara degli editori. — Certo è che da mai seme mietesi mai frutto. — I presenti dieggi tutta volta essendo stati diligentemente condotti in sulla facio del luogo da velente aristata, presso che al momento in cui si trassero di sotterra gli originali, ciò mi dà il vantaggio di poterne presentare al pubblico copie fedeli, sema alternazione nessuna, sema mancanze, e in forma tale, che possa neglio aoddifaria e agl'intelliguare.

62 Vuol essere qui confrontato il cippo sepolerale perugino di tema uguate, Mus. Eur. tav. 20-33, notabile per grande evidenza di affetti; e sì ancora l'uraa volterrana, benchè non molto autica e di artificiata maniera, Mus. Eur. Toua. m. tav. 23. 1. Come nella precedente tavola si vede esposto il costume domestico, quale si praticava nell'ultim ora dei moribondi, così in questa veggiamo ciò che a'usava dopo la morte, e nei funerali.

t. Un gran carro funebre a quattro ruote con due cavalli, guidato dal suo auriga, trasporta il corpo morto alla sepoltura: allato di quello sopra del carro vi stanno i congiunti addolorati e piangenti. L' anima dell'estinto vola a compiere il suo futuro destino sotto la forma di un uccello: simbolo di buon augurio può essere il quadrupede che vien presso al carro: si confronti la tav. Lu. 3. e xvv. 1.

 Segue una compagnia di Prefiche velate, con capelli disciolti, la cui funzione era di cantare di coro in coro le lamentevoli nenie al suono, come si vede, delle tibie.

Entranbi sculture rozze sopra le facce principali di un monumento sepolerale in forma di tengietto, che lia il tetto disposto a due acque. Poche e rare sono le opere di scultura trovate, come la presente, negli acavamenti fattisi a Vulci, dove al contrario abbondano di tatoi i vasellami dipinti.

.. 3. 4. 5. Prospetto e pianta del monumento stesso, il cui materiale è una pietra di specie vulcanica del paese, alquanto forte e di colore cinereo, chiamatavi nenfro. — Presso Feoli in Roma.

6. Frammento di una statua sculta grossamente, le

cni braccia sembra che fossero distese lungo le membra del corpo alla maniera egizia. Trovato come sopra a Vulci. — Feoli.

 Animale mostruoso scolpito in nenfro: uno di quelli che insieme con singi stavano per figura di guardiani e custodi al sepoloro detto la Cocumella.
 Vedi tav. EXII. 1 63.

8. 9. Due frammenti di uno stesso monumento, dos'era ripetuta sopra ciascana faccia due volte la figura di Bacco tauriforme colcato in riposo. Tutti sanno in quale e quanta venerazione si tenesse Bacco toro, emblema del sole, nei misteri, consideratori come una forma particolare dell'anima del mondo. Scultura in piètra di basso rilievo, già trovata a Chiusi. — Presso del Sig. O. Gerhard in Roma.

10. Due mostri con faccia barbata e braccia umane; il restante del corpo, che si avolge in grandi sinuosità, à di pesse cetaceo con pinne dorsali e ventrali. Basso rilievo in pietra su di una lastra, che probabilmente formava la fronte di un'urna sepolerale: fa trovato a Chiusi. — O. Gerbard.

# TAV. LVIII.

1. Un triclinio, dove ai figura un convito funereo: la persona di sesso virile, colcata all'estremità, regge

63 Con lo stesso ufficio di guardiani del sepolero si veggono convenevolmente effigiati consimili animali mostruosi sopra un'urna perugina ap. Demestra. tav. 85. 2.

in mano una verga, come in altri monumenti d'uguale soggetto. Scultura chiusina di rilievo basso sopra di una lastra bislunga 64. — Casuccini.

2. Quattro facce di un'ara alquanto rastremata alla sommità, dove sono coricati animali. Tutte insieme rappresentano una solennità sacra, come nelle tav. Liv. Lv. A meglio significare il rito, tutto religioso, v'è di più una figura che porta il ramo sacro, simbolo di lustrazione. - Nel palazzo Contestabile in Perugia. · In ambedue i monumenti si riscontrano i metodi stessi della scuola antica: durezza di contorni: caricatura soverchia nelle mosse; estremità oltre misura prolungate; poca o niuna varietà di volti; occhi di taglio obliquo; panneggiamenti uniformi con pieghe endeggianti e regolari: tuttavia nella scultura che qui espongo lo stile v'appare più corretto che nel monumento provinciale di Chiusi: qualità che suole mantenersi costante negli altri bassi rilievi perugini s massime nel cippo sepolcrale che ho mentovato di sopra pag. 84. n. 62.

3. Frammento di scultura chiusina. Non è dubbioso punto il suo significato religioso: la prima figera virile, che aprira l'ordinata processione, reca seco nella destra il supplice ramo: gli sta appresso una femmina che portava un simbolo ora cassato per la rottura: indi due ministri del santuario: uno di essi.

<sup>64</sup> Oggi questa scultura vedesi incompleta, perobè ne fu tolto via inettamente un pezzo per adattarla al posto, dov'è collocata.

ha in mano la verga 65, con cui il Mistagogo dava cenno doversi tenere discosto i profani 65; con la sinistra levata in alto tiene a vista un uovo: simbolo che si confa bene alle Fabrue, o purgazioni delle anime.

- 4. Altro frammento di scultura chiusina, in cui soltanto si veggono i vestigi d'un cocchio a due cavalli guidato dall'auriga. Vedi per comparazione di disegno le tav. xxx. 2., Lxi. 1.
- Grande basso rilievo in peperino, trovato tempo addietro in prossimita dell'antica Volsinio, ed oggi esistente in Bolsena stessa fuori della porta.

Il vittimario, o Popa che siasi, conduce all'ara con laccio al collo un torello per vittima: nella destra levata in alto tiene il coltello ascrificatorio: una seconda vittima destinata si vede ivi appresso: a destra di chi guarda, un uomo senile harbato, vestito alla rustica, ed appoggiato al suo pedo, sta in atto di aspettare pensoso l'esito del sacrifizio. In questa rozza antica scultura, benchè di composizione sì semplice, si volle effigiato un sacrifizio a Cerere, unde renderla propisia all'agricoltore offerente: gratissime ostie alla dea crano appunto tori e huoi 97.

Il presente monumento fu per avanti pubblicato dall'Adami, o più tosto travisato affatto nella stampa

<sup>65</sup> Commentacula. Fest. s. v.

<sup>66</sup> CLEM. ALEX. Protrep. p. 14.; ARNOB. p. 75.

<sup>67</sup> PLUTABOR. de Genio Socr. T. II. p. 586.; Allian. de Animal.

annessa alla Storia di Bolsena. p. 133. Io lo porgo disegnato di nuovo con quella maggiore accuratezza che si è potuta ottenere, atteso i guasti del tempo, e e la grande altezza in cui si trova posta al presente la pietra.

### TAV. LIX.

1. 2. Grande urna sepolerale, in travertino, estratta dagli scavamenti del fondo Marzi presso a Cometo. Sal coperchio sta disteso il morto con vestimento e simboli di saccerdote di Bacco. Vi si vede decorato di ricco monile, di armille, di fibule e d'altri fregi: sono questi ggli adornamenti coi quali si prarva il defunto nei mortori, e quindi si poneva aotterra: perciò molto frequentemente uguali suppellettili si trovano addosso al cadavere entro i più nobili sepoleri (vedi tav. xx.vi). Il morto qui effigiato era certo un baccante: notabilissimo è il costume d'essere stato seppellito con divise saccerdotali del suo dio. A guardia e difesa dell'estinto si veggono scolpite entro un tondetto, alle due fronti della cassa mortuaria, teste gorgosiche.

Un altro monumento consimile della lunghezza di nove palmi incirca ho veduto a Musignano presso del Sig. Pr. di Canino: in esso la giacente è femmina, con lunga veste a grandi pieghe, che si direbbe a prima giunta una scultura sepolerale del medio evo; tanto le rassomiglia. Io sono d'avviso che questa specie di Casse mortuarie, colante singolari tra i monumenti dell'Etruria, non sieno d'età troppo antica. Me lo persuade non meno la forma dell'avello, che lo stile della scultura.

3. Ornato di una cassa mortuaria della forma ei grandezza della precedente, senza figura sul coperchio: cioè testa gorgonica intrecciata di serpi, posta in mezzo di due animali, con qualche vestigio di colorito: simboli consueti di sepolero. — Pr. di Canino in Musignano.

4. Scultura in alabastro d'una piccola urna volterrana, esistente nella Galleria di Firenze.

Due figli compiono l'ultimo pietoso ufficio di chiudere gli occhi al vecchio padre moribondo. Il genio buono con ali distese, come in procinto di menar l'anima alle genti beate, conforta entrambi: il genio malo, armato di gladio, sta in dietro inoperoso e impotente.

5. Uras in marmo d'alto rilievo. Vi si vede figurato un combattimento, soggetto di volgare siguificato, sassi comune nelle sculture delle uran meno antiche: a destra la figura nuda di truce aspetto, che tiene levato in alto con ambe le mani un grosso maglio, è il genio della morte o Tanato, rappresentatori secondo il concetto etrusco. Nel corpo dell'arna, al momento in cui fa tratta fuori di terra, leggevasi a neri caratteri l'epigrafe, oggi estinta, che si vede iscritta nel disegno: al di sopra sta collocato il suo vero coperchio, benchè molto danneggiato, con figura virile colcata.

6. 7. Facce laterali della medesima urna, ove sono effigiati sotto figura virile e femminile i due consueti geni buono e malo, entrambi custodi delle porte infernali, per cui debbono transitare le anime nelle dimore tenebrose. — Casuccini.

### TAV. LX.

Urpa sepolcrale in marmo di straordinaria grandezza. Vi è rappresentata la scena consueta del congedo di due coniugati della famiglia Apponia, AMYSA, nobile casato di Chiusi, attorniati con i loro più prossimi parenti. Il genio buono alato tira a se dolcemente la donna al momento, in cui ella dà l'estremo addio al marito: dall'altro lato il genio malo. posto a guardia della porta infernale, ha nella destra le forbici, colle quali recide il capello fatale 68: non so dire qual significato possa avere l'altra figura simbolica ivi presso, nè quale arnese ella tenga sotto braccio. Molto ragguardevole è il coperchio per la qualità e copia degli adornamenti, che fregiano il collo e il petto della defunta: simili affatto ai veri gioielli e alle leggiadre suppellettili in oro finemente lavorate, che si trovano alle volte nei sepolcri etruschi, per rara ventura non frugati. - Casuccini.

Qualora si paragoni questo bel monumento colle terre nere di Chiusi, dov'è più volte figurato lo

<sup>. 68</sup> VINGE, IV, 698-99 ; STAT. II. Sylv. 1. 147.

stesso soggetto (tav. xxi. g. 10), ben si vede qual corso avesse fatto l'arte provinciale nello spazio di più secoli. Sì quest' urna, come la precedente del pari chiusina, ma di stile romano, piuttosto che etrusco; spettano ad un' età, in cui già erano presso che tutte cancellate nell'Etruria, fattasi latina, le costumanze. e le fogge antiche. Solo per tradizione si conservavano, come ho mostrato anche di sopra, certe credenze popolari, concernenti massimamente ai fati dell'anima. Pure i simboli di queste credenze istesse sotto la mano degli artefici vi pigliavano tutt'altre forme, che non le antiche, le quali troppo male avrebbero corrisposto al genio del secolo. Qui veggiamo in fatti simboleggiati, come anticamente, i due contrari geni, pon più sotto mostruose sembianze, ma umane: il femminile, rappresantatovi coll'accesa teda, ha il costume grecizzante delle dee vendicatrici ; ciò che induce pur sempre certi antiquari sistematici a tener falsamente queste figure, sì costenti nei monumenti funerei degli etruschi, per altrettante Erinni. Ugualmente tolto dal mito greco delle Parche è la forbice destinata a troncure lo stame o il capello della vita: laddove di pura antica dottrina etrusca sono tuttavia quelle porte delle anime, per le quali in passando elle doveano giungere dopo purgazione al riposo della beatitudine. Vedi appresso. tav. LXV.

Altri esempi di queste trasformazioni ne' miti antichi, e quindi nell'arte, traggo dalle sculture volterrane tay, c.n. e sqq. Sono ormai noti a tutti i bassi rilievi volsei in terra cotta dipinti a veri colori, già trovati nel 1784 presso Velletri, e pubblicati dal Becchetti. Tutta volta, per farne qui paragone, presento in questa tavola un saggio di quello stile si naturale e sì semplice, tratto dagli originali stessi oggidi esistenti nel Museo Borbonico di Napoli. Vedesi num. 1 una corsa di bighe: altre corse di giovani armati a cavallo sono rappresentate num. 2. 3, del pari allusive si ludi festivi. Una tetat feminea al naturale con singolare acconciatura di espelli num. 6', è anch' ella dipinta a colori, e di uguale fattare volsca. Al contrario la piccola testina votiva in terra cotta, num. 4. 5, fu ritrovata nell'interno della Sabina.

## TAV. LXII.

- Veduta del monumento sepolcrale detto la Cucumella <sup>69</sup>, posto nel piano di Cariño, come appairiva nel Giugno 183o. La torre quadrata tutta di sodo ha di presente circa quarantacinque palani ro-
- 69. Cucumella e Cucumelletta (cacumen), chiamano volgarmente i paesani qualunque prominenza di terra, o monicollo, che s'innatizi alquanto sul piano delle loro maremane: queste masse coniche di terra, il più delle volte ammoniata sopra d'un sepolero sotterra, remo tanti tumuli di memoria: rito consaerato fano dai tempi più rimoti.

mani d'altezza, ma di costruzione irregolare, benchè murata a secco: la torre laterale rotonda di forma conica, vuota al di dentro, è fabbricata con massi più regolari e più graudi, e di costruzione migliore: è credibile molto che un'altra torre consimile esista coperta nel lato opposto del monticello, non per ancora scalzato attorno.

Il sepolcro sottoposto è di buon fabbricato con grandi pietre paralellepipedi; e con ingresso fatto a sesto acuto: il suo besamento, e il basso senglione appresso, sono cavati nella rupe. Tutt' intorno alla base di questo singolare edifizio si veggono qua e la avanzi d'un muro di grandi massi, che probabilmente ricingeva tutto il fabbricato. Vedi Tom. 1. p. 149.

2. Pianta del sepolcro inferiore suddetto.

3. Frammento listato in pietra, detta nenfro, grosso un palmo, ritrovato con altri pezzi uguali sul posto.

4. Piccolo frammento d'un fregio fatto a stampa di sottilissime foglie di oro aderenti a un forte stucco nericcio, trovate in molta quantità nell'interno stesso del monumento: le quali, come par certo, vi adornavano le pareti d'una cella sepolerale: le foglie d'ellera e di mortella sono indizi manifesti, che v'era usato rito hacchico.

5. Prospetto di tre grotte o sepoleri etruschi incavati nella rupe, non molto lungi da Canino.

6. Pianta dei suddetti sepoleri.

7. Monumento etrusco circolare costruito di grossi pezzi di travertino senza cemento, nel luogo detto Monterozzi, distante un miglio e mezzo in circa da Corneto, dov'era la principale necropoli di Tarquinia: la parte superiore dell'edifizio vi manca del tutto. 8. Altro monumento consimile edificato come sonra.

- nel luogo stesso.
- Pianta della cella interna sepolcrale del medesimo edifizio.
- 10. Prospetto di un monumiento etrusco con porta d'ingresso, i cui stipiti reggono l'architrave sporgente in fuori alla maniera egizia: di più due pilastri-daterali; il tutto intagliato nella rupe. Esiste fra Monte romano e Corneto.
  - 11. 12. Pianta e spaccato del medesimo sepolero.
- 13. Prospetto di un altro monumento, nel luogo istesso.

## TAV. LXIII.

- t. 2. Pianta e veduta interna di ona grotta sepolcrale efrusca situata all'oriente di S. Maria dell'Ojivo, un miglio circa distante da Toscanella, anticamente Tuscania: chiamata dai paesani Grotta della regina.
  - A. Ingresso della grotta esposto all' oriente.
- B. Pilastro, la cui cimasa è formata di una gola rovescia assai rozza, come nel dettaglio.
- c. Colonna di diametro palmi 2 once 4 romani: alta, compreso l'abaco, palmi 8 once 7.
- p. Colonna di diametro pal. 2. once 6: alta, compreso l'abaco, pal. 3 e 1/2.

Tom. III.

Queste colonne poggiano in terra senz' alcuna base: sono di peperino, piuttosto rozze, con gli alachi di altezze diauguali: cioè la colonna più bassa ha l'abaco più alto; e viceversa la più alta ha l'abaco minore.

E. Cunicolo attualmente interrato, per ove si passa strisciando il ventre: l'acqua che vi penetra e il fango hanno impedito di visitare oltre il punto P.

 Luogo interrato, il quale era forse una camera sepolerale.

н. Punto nel quale è stata disegnata la veduta interna.

Il basso della grotta è incavato in una pietra tenera detta tufo: lo strato superiore, che forma la volta, è all'opposto di pietra calcarca, volgarmente chiamata scoglio a libretto.

3. 4. Alzato e pianta di un sepolero a due celle con vestibolo.

5. Pianta di un sepolcro di forma più semplice con suo vestibolo: di prospetto alla porta d'ingresso nella seconda cella si alza uno zoccolo.

6: Pianta di un sepolero maggiore atto a contenere dieci corpi: tutt'intorno vi sono sedili, su i quali, come in tanti cataletti, collocavansi i corpi morti: la testa riposava sopra piccoli rialti, a guisa di origlieri, dore sono incavate a tal uopo acconce cavità di forma ovale.

7. 8. Alzato e pianta di un altro sepolero molto singolare. Nel luogo dell'ingresso a aveva forma circolare: indi per lince rette pigliava figura quadrangolare: seguono due faccie circolari, nel cai mezzo si trova una specie di pilastro a, che le divide in due regolari spartimenti, i quali si presentano appunto a rincontro dell'antico ingresso. Da imo a sommo ricorrono per tutti i lati tanti ordini orizzontali di piccole cavità quadrate e agnizzate alla cima, fattevi a scarpello, l'una sopra dell'altra.

Presso Toscanella, dalla parte di levante e mezzo giorno, è una valle cinta di alte rupi , per cui scorre il finme Marta. In queste rupi stesse si veggono incavate grandissimo numero di grotte, quasi che tutte d'una medesima forma. Variano soltanto l'una dall'altra nella grandezza; nè può esservi dubbio alcuno. che desse non facessero insieme una sola necropoli. Molti sepoleri sono umili d'una sola camerella, con basso zoccolo attorno; altri si compongono di due, tre e quattro camere, benchè senza ornamento interno. I num. 3. 4. 5. 6 mostrano la forma più consueta di così fatti sepoleri della necropoli di Tuscania, molto simili a quelli che si trovano da per tutto nel territorio adiacente. La natura della rupe, ch'è un sasso tenero e poroso, chiamato tufo, facilitava non poco questi scavamenti. Il monumento num. 7. 8 è unico, sì per la sua forma, come per la bizzarria dell'adornamento interno: il disegno lo rappresenta tal quale esisteva nel 1808 quando io lo visitava. - Non tengo questi sepoleri per molto antichi: forse Tuscania ella stessa, me lo perdonino i paesani, non potrebbe pretendere alla primitiva antichità dell' Etruria.

Sepoleri di Tarquinia.

È la prima grotta num. 1 scavata come tutte l'altre nel tufo, lunga e larga in quadro 72 palmi romani per ogni lato, e alta palmi nove: il nunz. 2 ne mostra la pianta. Il soffitto è piano, diviso in tanti cassettoni quadrilateri, con lunghe liste e pitture di ornalo: el è sosteauto da quattro piloni quadrati con impostatura, lacciati rel sasso medesimo per fortezza, ciascuno de' quali ha nove palmi per ogni lato.

Sopra una grossa intonacatura di stucco bene apianata, ricorre al sommo delle pareti una liuea di dentelli dipiniti in prospettiva, che ne fingono la cornice. Sotto a questa si vede una fascia, in cui sono dipinti genj alati preposti al passaggio e alla purgazione delle anime dopo morte.

A piè delle pareti s'alza uno zoccolo che rigira tutt'intorno, sopra cui si ponevano le casse sepolerali, simili a quella che si vede figurata nella tavola in rame. — Sopra uno dei muri sono scritte a neri caratteri molte epigrafi mortuali della famiglia tarquiniese, Velcia, 30188: 1410488; oggidi per la massima parte perite.

L'altro sepolero num. 3 di forma quadrata, è non solo incavato, ma tutto scolpito a rillevo nel sasso: In questo il soffitto è tagliato in volta piramidale, con apertura al centro quadrata che va dioninuendo a forma di cono. Sotto il soffitto ricorre all'intorno un fregio,

dove sono scolpite fiere azzustatesi in tra loro, e altre figure simboliche num. 4, della natura di quelle gia esposte in altri monumenti sunerei.

Le pareti sono ugualmente istoriate con figure a rilievo di grandezza naturale, ma non può ravvisarsene in verun modo il soggetto, per essere oggidi quelle sculture oltremodo danneggiate e guaste.

## TAV. XLV.

Vedesi in questa tavola, da me per l'innanzi pubblicata, ciò che di più conservato appariva l'anno 1808 nel fregio dipinto del soprammentovato ipogeo num. 1. Ritornato sulla faccia del luogo nel 1830 ho ritrovato quelle pitture stesse quasi che affatto cadute e smarrite a cagione della umidità: quel ch'è peggio anche involate a pezzi da vagheggiatori oltramontani, che pur si dicono intelligenti. Data opera non di meno a rivedere e ritoccare il primo disegno diuanzi agli originali, lo produco nuovamente non solo più accurato; ma colorito altresì come vidi dapprima il dipinto: tutto è vero, salvo un po'troppo di studiato nei contorni delle figure.

In tutto questo fregio si vede chiaramente espressa per via di simboli la dottrina etrusca circa lo stato delle anime separate dai corpi. I Genj, custodi dell'uomo in vita, e conduttori delle anime dopo morte, vi sono rappresentati alati, ed hanno tutti una particolare foggia di calzari alti sino a mezza gamba conpendagli, simili a quelli che si veggono ritratti nelle sculture delle urpe (tav. CH. CIV. CV.): nè senza ragione; poichè il coturno, nell'antichità classica figurata, è per lo più usato in un senso correlativo alle divinità infernali, alle tenebre, al sonno e alla morte. I buoni Geni, che aveano per ufficio condurre agli Elisi le anime pure, hanno veste succinta, e tengono un sottile bastone nella destra : simbolo del loro ministerio sotterra: quella stessa verga con cui Plutone, in Pindaro, pigne oltre l'ombre nelle dimore Stigie 70, Al contrario i Geni cattivi vi sono effigiati tutti neri, armati di grossi martelli micidiali, coi quali spingono e percuotono le anime impure, che debbono consegnare nel Tartaro alle Furie. Uno di essi siede guardiano di una delle porte purgatorie, per le quali dovevano passare l'ombre nel corso delle loro purificazioni: secondo un antico erano otto porte: l'ultima di csse l'ingresso alla vita beata 71. Le ombre quivi figurate vestite di bianco, cioè congiunte a un corpo lucido, esili e magre, come le chiama Ovidio, recano seco stesse la somiglianza dei loro corpi, e vi sono tutte assoggettate alla medesima legge, senza distinzione alcuna di grado: perciò l'immagine del grando personaggio, che siede sopra un cocchio tirato pel ti-

<sup>70</sup> PINDAR. Ol. 1x. 2. v. 8. sqq.

<sup>71</sup> Czzs. ap. Oniczs. vi. p. 290. Diverse altre porte si distinguono ancora chiaramente nel dipinto: così, per conformiti notabile di dottine, si veggono nei papiri egiri porte purgatorie, ivi guardate dagli Schacal.

mone dai due genj contrari, non ha miglior sorte degli altri fantasmi che vonno a piede, e portano seco certi attrezzi di basso mestiere, per segnale della loro volgare condizione in vita.

Tutta la scena nel suo intero, composta di oltre cento figure, rappresentava così seguitamente i fati dell'anima nell'Amenti.

### TAV. LXVI.

Combattimenti funerali dipinti in un fregio, che ricore nella parte superiore dei piloni dell'anzidetto sepoloro, di stile più corretto delle altre pitture: in alcuni luoghi i contorni delle figure vi zono graffiti sopra un campo nero: tal è il saggio, dato in mostra nella tavola presente, colorito siccome vedevasi mel 1803.

# TAV. LXVII.

Sepolori di Tarquinia aperti nel 1827 nella collina adiacente chiamata di Monterozzi, a causa delle sommità, o tumuli di terra ammassata, che vi si veggono in molto numero. Quivi era la principale necropoli di Tarquinia, distante circa un miglio dalla città, situata sulla cima del colle più eminente. Questa necropoli s' estende pel tratto di due miglia almeno, e comprende parecchie centinaia di sepolori, che vi si trovano quasi tutti aperti per l'innanzi, frugati e vuotati: sicchè rarissimo è rinvenirvi vasi dipinti, o altri ar-

redi di valuta, come nei sepolori di Vulci. Buon compenso danno bensì le pitture di alcuni di questi ipogei: un saggio delle più notabili, colorite secondo gli originali, porgo in questa tavola e nella seguente.

 Facciata principale dirimpetto alla porta del sepolero, la cui pianta è delineata num. 4: il num. 2 dà in dimensione maggiore una parte del fregio attorno.

Vi si vede un uomo barbato, cinto di pallio sul nudo, in atto di porgere alla dea regina dei morti una coppa a due anse <sup>75</sup>, che conteneva il liquido preparato a libazione: un giovanetto tibicine accompagna col suono di doppia tibia il rito della sacrà offerta. La dea, nobilmente vestita e calzata alla manera antica, fa gesto propizio d'accoglimento. Le tenie, emblema dei misteri, appese intorno sotto la cornice, indicano fatto sacro: ed i cavalieri ben montati, che si ripetono più volte, apparecchio di giuochi festivi.

Nel doppio frontone tra il fregio e la volta, l'ano dov' è l'ingresso, l'altro di fronte all'ingresso num. 1: 3, vi sono figurati mostri e fiere di più nature unitamente con pesci mostruosi: rappresentanza di senso simbolico sepolerale già dichiarato di sopra. p. 34; 32.

Num. 5. Faccia di fronte all'ingresso di un altro sepolero, la cui pianta si vede num. 8.

<sup>72</sup> Cioè di forma affatto simile a quelle tazze, che si trovano in tanto numero nei sepolori medesimi. Vedi tav. c. 2,

Le figure vi sono ritratte la metà in circa del naturale. Due scene differenti danno tema a tutto il dipinto: cioò un tripudio bacchico, ed un apperato di
ludi festivi. Una porta rastremata dipinta, posta in
mezzo, divide in due parti eguali la faccia qui disegnata. A destra di chi guarda, due figure di sesso, diverso danzano tripudiando, accompagnate col suono
di un tibicine: la donna, presso cui sta bramosa una
cegna levriera, tiene in mano un nappo da bere: seguono nella parete laterale, del pari tramezzata da una
porta finta, altre setta figure in piede, e in variate attitudini; con vasi e tazze e vitte e palme in mano:
tra esse fa mostra principale un uomo barbato con
doppia benda in capo, palliato sul nudo: rappresentauza non dubbia di un festeggiamento baccanale.

Nel lato opposto del sepolero a sinistra, distinto con uguale simmetria di parti, si rappresentano giuo-chi consacrati a Bacco stesso. Il disegno num. 5 mostra due cavalieri già disposti alla corsa: vengono dopo altre due figure equestri: indi due gruppi di lottatori al suono di un tibicine pallitato. E finalmente nei due sodi a lato dell'ingresso si veggono quattro figure nude, che hanno simboli bacchici parimente. Or questi giuo-chi equestri e ginoastici sono appunto i medesimi che Bacco avera egli stesso instituiti, secondo la favola, in facendo celebrare i fuuerali del suo diletto Ofelte. Corsa di carri, corsa a piedi, pugilato col cesto, lotta, disco e tiro 7<sup>3</sup>. D'origine dunque funerea, e sacri par-

<sup>73</sup> Noss. Dionys. xxxvn. v. 104-750.

ticolarmente al dio delle anime, si comprende bene perchè si fatti ludi sogliono essere la consueta decorazione non pure dei sepoleri, ma dei vasi stessi dipinti, che si ponevano nelle tombe allato ai corpi morti.

Nei dee frontoni tra il cornicione e la volta num. 5. 6 sono dipinte coricate certe figure itifalliche, pantere, leoni, cerbiatti, e altri quadrupedi e volatili, tutti allusivi al tema principale. Quiodi non sembrami uiente dybbisco, che in tutto questo dipinto siasi voluto rappresentare l'apparato di una precipua solennità in onore di Bacco, qualificato dio supremo dei morti.

Questa tomba è la meno disegnata a paragone delle altre due tarquiniesi, che qui espongo insieme; una le vines d'assai per la singolarità delle iscrizioni etrusche sovrapposte a ciascuna figura, come si vede nel disegno, benchè ivi trascritte in caratteri troppo misui per necessità di proporzione. La vera forma delle lettere di cotali leggende si ha nel fac-similo iscritto a piè della tavola. Per mio avviso elle sono per fa massima parte prenomi e cognomi soltanto degli individui della famiglia 7i, cui atteneva il defunto quivi sepolto, e che il sovvennero dei dovuti suffragi: fiel AR, potrebbe essere il nome stesso della cagna diletta che si volle pitturata nel sepoloro.

L'ingresso di questa tomba era chiuso da una gran pietra num. 7, sopra la quale in tanti quadretti sono

<sup>74</sup> Il gentilizio meno dubbio è qYO\37, Felthur: Volturia.

scolpiti alquanto rozzamente animali feroci di varia natura, cavalli marini, sfingi, genj alati, ed altre differenti figure simboliche; le stesse che il lettore ha veduto replicate al sovente nei monumenti funerei, o che ottimamente si confucevano quivi alla porta del sepolero, come tanti emblemi di quei tremendi spiriti infernali, a'quali era affidata, a spavento dei malvagi violatori; la buona guardia.

#### TAV. LXVIII.

Sepolero tarquiniese, la cui pianta si vede num. 7. Facciata a fronte dell'ingresso num. 1; parete laterale num. 2.

Ricorre intorno sotto la volta un fregio dipinto, alto 18 pollici, incirca, in cui sono ritratte forse a cento figure. Vi si rappresenta uno spettacolo con la corsa delle bighe, il pugitato, la lotta ed altri esercizi atletici, in presenza di spettatori dell'uno e dell'altro sesso, parte sedenti sopra d'un tavolato, parte colcati di sotto a quello. Nè vi manca il direttore o regolatore dei giuochi, cinto del pallio, e con bacillo gianastico in mano, solita insegna degli agonoteti. Nelle pareti laterali sotto il fregio, lo spazio è occupato con figure d'ambo i sessi danzanti al suono dei flauti: danze precipnamente comandate dal culto bacchico: di faccia si vede rappresentata la cena funebre, dove i commensali, coricati sopra triclinj, tengono corona in capo e veste cenatoria. Nè vi sono tampoco tralasciati.

i famigli serventi al convito, e il consueto tibicine 25. Da un lato si veggono apparecchiate sopra un desco te anfore couvivali. Le oche sotto i letti, triclinarj danno quivi a intendere simbolicamente che il coavito è consacrato a Bacco, il gran dio delle anime. Nel frontone superiore fanno ornato altri due commensali, e due serventi alla cena 25.

I dettagli num. 3. 4 mostrano in maggior proporzione alcuna della figure del fregio. Il lato interno, ov'è l'ingresso del sepolero, si vede disegnato in piccolo num. 6. Tutta la volta è disposta, ornata, e colorita quale si mostra num. 5.

Questa è la tomba più bella, e la più ornata: di maniera piuttosto semplice, benchè vi si trovino motivi, atteggiamenti, e forme, else sentono di opere migliori. Si fatte pitture tarquiniesi non possono certo pretendere nè a molta antichità, nè a bellezza di forme, nè a nobiltà di stile: si facevano da artefici proviuciali; vi si eercava un certo effetto d'armonia nel colorito, anzichè proprietà e verità: per ciò si veggono i cavalli promiscoamente o di color turchino, o rosso; le unghie loro sono verdi; le criniere d'altro colore. Uguali bizzarrie mostrano le figure umane, per solo fine di accordare e armonizzare le tinte a talento del colorista ??.

<sup>75</sup> Yedasi per confronto la scultura volterrana tav. cvi.

<sup>76</sup> Il vaso che si vede abbozzato di sotto le figure ritratte è un pentimento del pittore.

<sup>77</sup> I pittori adoperavano corpi coloranti del paese, dove ab-

I disegni che qui espongo sono stati diligentemente condotti nel 1830 dal signore Labroust e suoi compagni, abili alunni dell'Accademia di Francia in Roma, alla cui gentilezza io ne sono debitore. Gli stessi tre ipogei furono per avanti disegnati in più acconcia proporzione dal sig. Barone di Stackelberg, per le cui diligenze ne aspetta il pubblico la promessa pubblicazione: e, per eosa certa, avendone io stesso veduto i disegni colorati, ella sarà degna di quel valente archeologo, non meno che del suo intelligente cooperatore sig. Cav. Kestner. Per la cortesia di questo onorevole signore posso intanto dare un saggio dello stile il più corretto preso dal fregio di quelle pitture nel sepolero tav. 'Lxym, ed esattamente conforme al suo originale: rappresenta un cavalcatore a piede, che tiene colle lente redini il suo cavallo. V. tav. LXXIII. 3. 28.

bondano ocre, ossidi, e altri composti metallici, che danno grande varietà di colori minerali osservabili in questi dipinti. Massimamente ne fornisce il Monte Amiata e la Montagnola Seneses: sono valutabili soprattutto il cinabro nutivo di Selvena; la Sinoja o silicita di ferro del Castel del piano; la terra gialla finissima e qualla d'ombra dello stesso passe; il bianco di creta di Pian Castegnanio; il nero di graffice en.

78 Vego poco anzi pubblicate per le care dell'Instituto Archeologico tav. Xxxix. Xxxix. le pitture di altre due tombe rarquiniesi più recentemente aperte. Le rappresentanza loro è in tutto analoga e corrispondente alla tav. Xxvix. di sopra esposta. Si nell'ana, come nell'altra, vi sono fignati uguali triclinj coo la cena fumebre; i commensali ununia e donne

#### TAV. LXIX.

Sepolcro di Chiusi scoperto nel 1826.

Questo ipogeo è incavato, come tutti gli altri sepolcri chiusini, nel tufo: è diviso in tre stanze distinte,

parimente incoronati; sunatori di tibia e di cetra; serventi alla cena: e, per più dimostrazione vera del costame, na mabile anl quale stanna apparecchiati in bell'ardine i vasi da vino . le coppe, e altre staviglie ad usu del canvito. Qui pare sano replicate, come nella mentovata tav. Exviit, consimili figure ammantate d' ambo i sessi, che saltano e ballano tripudiando a mado di baccanti: v'appariscana al pari tigri, pantere, e altri animali bacchici: di più la volta del sepolero xxxu forma come an sala pergalata intrecciata d'edere e di carimbi. Tutto cià evidentemente conferma significare qu'este pitture sepulerali un apparato di festività e di convito sacro a Bacco: allegrezze manifestanti agli iniziati la beatitudine delle anime belle nella vita eterna. Anche la stile del dipinta si rassamiglia all'anzidetta tav, Lxvin; se non che assai maggiore è l'ornato, ed i vestimenti v'appaigno molto più gnergiti di meandri e di fregi d'ogni maniera. La mussa delle figure è sempre artificiata e forzata; i volti caricati; l'estremità soverchiamente allungate i non poco si rassumigliano in questo alle seniture chinsine sav. Liv. Lv. Lvin. 2. Il che non era in capacità di artista, sì bene no fore imitativo di maniera antica, mantenutusi gran tempo nella scnula paesana. Non nocorre il dire che di pennello etrusco, e non greca, io tengo onninamente sì fatte pitture tarquiniesi e chiusine.

Nel fregio inferiore del sepalera xxxIII si vede inoltre figurata la oaccia di una smisurato cinghiale inseguita da parecchi cacciatari: tema che può aversi per allegorico, siccame ne bronsi peragini tav. xxVIII. 1. Vedi p. 28, 29. come mostra la pianta tav. LXXI. 1. Un vestibolo dipinto, qui rappresentato in prospettiva, da ingresso per due porte rastremate a due camere sepolerali con banchine intorno, sopra le quali si trovarono poste con ordine le urne einerarie. Una porta finta pitturata sta di fronte a quella che introduce nella camera laterale. Un fregio all'intorno con liste rosse e mere, e nel mezzo di ciascuna parete una maschera grande gorgonica con lingua distesa (tav. ctt. 4), fanno l'ornamento di una di queste camere mortuali.

All'opposto il vestibolo, si bene ornsto di pitture allegoriche, era la sala del funebre convito, dove i parenti e gli amici solevano celebrare i dovati ufficj, e l'anniversario anche della morte dei loro più cari congiunti.

### TAV. LXX.

Fregio dipinto intorno l'anzidetto vestibolo, le cui figure maggiori hanno di altezza quattordici pollici in circa.

Nella prima scena si vede una corsa figurata di tre bighe, una delle quali spezzata e riversata nella corsa, gittato capo volto l'auriga: il vincitore oltrepassa la meta. Seguono i giuochi minori, o pedestri, incominciando da due pugilatori in azione eccitati alla pugna, secondo costume, col suono delle tibie: viene dopo la corsa figurata per quattro giovani, appresso de'quali si vede il ginnaste o pedrotiba, cinto di pal-

llo, con doppio bacillo in mano. L'azione che segue è il salto del cavalletto formato di due bastoni posti in bilico. Indi succede il giuoco, detto delle ascolie, in cui il giuocante doveva saltar ritto sopra di un' otre gonfista, che avea levigata e sdrucciolante superficie: il saltatore vi si mostra caduto a terra. Vengono di poi nel cospetto di altri due instruttori, l'uno de quali distinto pel suo bacillo nodoso, gli esercizi del salto / con gli alteri; il lauciar del disco e la lotta: ivi presso, sopra d'una colonnetta, posa una tazza, entro cui ponevasi l'olio col quale i lottatori s'ungevano le membra. Finalmente, in presenza di un altro sonatore di tibie, si vede il giuoco armigero della picca, che facevasi volore lontano. Se in questo luogo non mancasse parte della parete e del dipinto si avrebbe una continuazione di altri giuochi usitati: tutti a un modo esercizi di destrezza, di forza e di valore.

Nelle due lunette al di sopra delle porte si vede compendiosamente figurata la cena funebre: due commensali vi tengono in mano, a quel che pare, il rhyton, o solito corno potorio: ben distinto vi è il sonatore di lira; in un angolo sono visibili due mense, l'una apparecchiata con vasi da vino, e presso a quelle il servente alla cena. Il guasto del dipinto non permette di riconoscervi altri dettaeli certi.

Le pitture di questo sepoloro, molto meno valevoli per disegno delle tarquiniesi, in luogo di essere distese sopra un piano di stucco, sono semplicemente dipinte a fondo secco sopra il tufo naturale: quindi ora mai si trovano presso che annullate sul posto. Il disegno che porgo, fatto al momento della scoperta, ne mostra una copia fedele 79.

### TAV. LXXI.

- 1. Pianta dell' anzidetto sepolero chiusino.
- 2. 3. Pianta e alzato di un altro sepolero presso Chiusi scopertori nel 1810, fabbricato di pietre travertine tagliate in figure regolari, commesse insieme senza cemento. All'intorao ricorre uno zoccolo continuato, largo un braccio e alto la metà, su cui sono posate otto urne cincerarie di travertino istoriate, con epigrafi etrusche mortuali. La porta era chiusa da due imposte, parimente di travertino, che giravano sopra cardini lasciati nelle imposte medesime, e che incastravano nella soglia e nell'architrave.

4. Nuraghe d'Isili; luogo centrale dell'isola di Sardegna. Veduta, pianta e spaccato del monumento.

Questo Nuraghe d'Isili, costrutto in pietre calcaree di medioere grandezza, è semplice e non fiancleggiato da altre torri, o sien coni laterali, come si veggono si capello di Borghidiè, e parecchi altri sparsi qua e h per l'isola. Per entrare nel Nuraghe dall'unica sua

79 Un altro sepolero dipinio, non molto dissimile al presente, fin aperto nel 1974 presso di Chiusi. Mus. Etr. Tom. m. tav. 6. Malgrado la deformità della copia v'appariscono nondimeno figurati uguali giuochi altetici: singularmente il pugliato al suono delle tible, e la lotta in presenza dei rispettivi ginnastici.

Tom. III.

apertura o porta, che trovasi inverso mezzogiorno, fa d'uopo coricarsi a terra e strascinarsi così tutto il lungo della pietra d'architrave: passata questa l'uomo può reggersi in piedi. L'entrata, fatta in guisa di cono, va allargandosi, ed è di grandezza e altezza sufficiente per potere senza ostacolo penetrare nella camera interna, Questa camera ha figura di cono, e termina presso a poco come un uovo preso nella parte più acuta. I sassi che formano questa camera vi sono disposti per linee orizzontali, e le pietre diminuiscono di volume a misura che vanno verso la cima. Non vedesi in questo camerone nessuna di quelle cellette, che si osservano negli altri Nuraghi, ma v'è contro la parete, ed all'altezza di più d'un uomo, un pertugio, nel quale si penetra da principio colla massima difficoltà: cangiasi poi questa apertura in una scala a spirale di grandezza ed elevazione bastante da permettere all'uomo di salire facilmente sino alla cima attuale del monumento, dove veggonsi vestigi di una camera superiore, oggi distrutta quasi totalmente.

Il disegno di questo Nuraghe d'Isili è stato preso dal vero nel 1830 dal sig. Cav. Alberto della Marmora; i o lo debbo al favore dello stesso mio pregiato amico. Vedi Tom. 11. p. 43.

## TAV. LXXII.

2. 3. Facciata e fianco di un'urna cineraria in terra cotta dipinta a colori, che ha la forma di un tem-

pietto. Quivi si distingue bene la parte superiore di legno, secondochè dice Vitruvio, e come posano l'asinello, i puntoni, e le assi, in modo che lo scolo del tetto penda a due acque. Vedi Tom. II. p. 224.

 Urna cineraria parimente in terra cotta dipinta a vari colori, ma di forma più ideale e capricciosa.
Furono entrambi trovate negli scavi aperti presso la Cecina nel voltarrano; oggidi esistono nella Galleria di Firenze.

#### TAV. LXXIII.

1. Váso in terra cotta dipinto a forma di balsamario: figure nere in campo di colore che nel giallo rosseggia: vestimenti e ornati parte porporini, parte giallo scuri. — Il colorito sì di questo, come degli altri vasi appresso, è indicato a' auoi luoghi nel disegno, conforme agli originali; per mezzo di piccoli numeri, corrispondenti alla mostra posta in piè di ciascana tavola. Di tal modo non solo sì dimostrano al vero i diversi colori dei vasi, ma possono i disegni stessi colorirsi al naturale da chi ne abbia talento.

In questo singolarissimo vaso, già del museo Vivennio, ed ora nel museo Borbonico di Napoli, si vede figurato il medesimo soggetto simbolico, esposto più volte nelle antiche figuline a stampa di Chiusi (lav. xvii. 5), e più variamente in altri monumenti etruschi. Qui apparisce il Geniò buono chiomato, mitrato, e alato, vestito d'una lunga tunica: rimuove da sè, o strigne violentemente con ambe le mani per il collo due cigni quasi compressi, emblemi dello spirito malo. Le ali del benefico ente, che si distendono per tutta la circonferenza del vaso, possono di più significare sotto simbolo; ch'egli ubbraccia di sna propria essenza ogni parte del sistema creato.

Tutti i vuoti nel campo del vaso hanno fiori ed altri ornati, che vi prendono variatissime e ideali figure. Questa foggio di adoruamento è cosa tutta propria di tale specie di vasi antichissimi, che i mercanti sogliono chiamare comunenente egizi, da poi che la stessa impropria denominazione fu data loro quando vennero la prima volta in luce.

# 2. Vaso balsamario dipinto come di sopra.

Abbiano per avventura in questo vaso la più antica imuagine di Bacco, quale si concepiva innanzi che la poesia e l'arte ine abbellissero le sembianze e le forne. V'è rappresentato sfenopogone, o sia a harba caneiforme, e chiomato, cinto il capo d'ano strofie: tiene in mano il corno potorio, forma primitiva del nappo sacro: può moversi a fatica tanto è panciuto e grosso; figura rozzanente tondeggiata del corpo, e pressoché orbiculata, quale soleva darai da prima, per concetto simbolico, alle inmangini stesse dei Pateci e Cabiri. In questo dipinto, Bacco, Cabirico egli stesso, se ne sta in mezzo a due oche ritte in piedi: ucedlo outinamente ascro, ed emblema del nume. Tutto il rimanente è di puro ornemento. — Presso Feoli in Roma.

7. Vaso grande a due anse, figure nere e rosse in campo giallo.

Quattro zone distinte occupano la superficie intera del vaso: nella zona inferiore sono figurate diverso qualità di fiere: nelle superiori sfingi alifere transezzate da uccelli a volto umano, emaltemi dell'anima, quali veggonsi di frequente pitturati sopra le minmine egizie. Parecchi caproni mostrano ancor quivi manifestamente un tema allusivo al culto e ai misteri di Bacco. — Presso Candelori in Roma.

8. Vaso a un solo manico, figure nere, con rosso e bianco, in campo di color giallognolo.

Gli stessi animali, l'oca, l'emblema dell'anima, come nel vaso anzidetto. — Candelori.

 Balsamario, in cui è dipinto un animale mostruogo alato con testa d'irco: simbolo non più veduto in questa specie di antichi vasi emblematici. — Candelori.

 Altro belsamario d'uguale antica maniera, in cui sono ritratte due fiere, l'ona di contro all'altra. Fu trovato in un sepolero chiusino, dove non di rado si riuvengono vaselli con emblemi della stessa natura.
 Paolozzi in Chiusi.

1. 2. 3. 4. Pitture di quattro vasetti d'uguale maniera: le parti tratteggiate nel disegno indicano il color resso sovrapposto al nero.

Questi vasi del niusco Blacas furono con altri molti

somiglianti trovati negli scavamenti aperti, son pochi anni, presso di Nola. Per condescendenza del proprietario gli do esattamente deliocati al insturale dal Sig. Dabois (a), disegnatore del regio museo egizio in Parigi. — Sono della medesima specie e fattura dei vasi, che si trovano in numero entro i sepoleri della resultata dei vasi, che si trovano in numero entro i sepoleri della riscina e un disessa serie d'idee religiose. Il dominio etrusco nella Campania; certe atteneuze di famiglie tra l'uno e l'altro paese; le usate frequentazioni del popolo 80; erano di fatto tante cause potenti, che concorrevano a rendere conforme il più sacro e più universale costume delle genti civili, qual è il santo rito della serbolura.

Noterò fer ultimo, che non tutti i vasi dipinti di questa foggia tanto in Etraria, che nella Campania, non sono ugualmente antichi: perchè ritornate in mezzo più secoli dopo le superstizioni egizie, si fecero in ropia vasi di stile imitativo antico: e son quelli appunto che si trovano in molto numero di terra grossa e pesante, e di tal goffo dipinto, che non potrebbe nè pure ingannare i meno esperti. Vedi Tom. 11. p. 167. 267. 268.

(a) Abbiam più volte avvertito il Lettore che i disegni di questa edizione sono di minor dimensione dell'edizione firentina, 80 Vedi Tom, 1, p. 117-122. Vaso grande intero a due manichi; figure nere e porporine in campo giallo. — Presso Sua Em. il Cardinale Fesch in Roma: segnato nel catalogo del Pr. di Canino, num. 154o.

## Primo quadro A.

Tre personaggi riceamente vestiti di lunga tunica e di pallio fiorito, con benda la capo, gravi di portamento e d'anni, muovono un giovane eroc a gloriosa impresa. Uno di essi per simbolo del premio eterno destinatogli dai fati, gli porge innanzi un balsanuario a palla (vedi tav. LXXII. 4). L'eroc armato d'elmo, di corazza, di gambali, di spada e scudo, che ha per divisa un serpente fattovi a tutto rilievo, s'incammina con atto e passi di spedito guerriere alla pugna. Le due figure virili, che han breve manto, compagni di guerra o arabii suoi, tengono dietro con pari impeto e franchezza al guerriero.

Secondo quadro s. nel rovescio del vaso : tav. LEXVI.

Ritorus vittorioso l'eroe coperto della medesiana armatura: deposto lo scudo egli tiene in cambio impugnato il giavellotto, che portò il colpo fatale. Viene accolto dagli stessi tre personaggi, l'uno dei quali presenta in guiderdone la corona, emblema della gloria acquistatasi col valore. I due seguaci del guerriere si ripresentano auch' essi in iscena.

I due minori quadri sopra il collo del vaso, ciascuno con tre figure, sono episodici. Nello spazio aotto i manichi vedesi una sfinge alata da un lato, conveniente simbolo di prudenza e di forza: nell'altro una piccola figura virile. Sotto il piede del vaso è graffita la cifra delineata.

Il premio dovuto alla virtù, così in questa vita, come nell'altra, sembra dunque, sotto forma mitologica e simbolica, essere il tema di questo dipinto 81, Che l'eroe effigiato ( poco rileva l'individuarlo per nome ) sia quivi una sola e unica persona, lo mostra non tauto la medesimezza dell'armatura, quanto la cervetta, che nell'uno e nell'altro quadro il preporre ansiosa, simbolo della divinità a se propizia: così pure ambo i cani introdutti nell'azione hanno dovuto avervi, secondo costume, senso simbolico. Per maggiore identità del fatto si ripetono al pari coll' istesso vestimento nell'una e nell'altra scena i tre personaggi anziani promotori dell' impresa. La pugna eroica, a cui s'allude, vedesi rappresentata nel vaso disegnato appresso tav. LXXVIII: lo palesa l'insegna stessa del serpente posta sopra lo scudo di uno dei combattenti.

8) Il soggetto medesimo è rappresentato adquanto diversamente in altro vaso del Pr. di Canino. L'epoe vi riceve l'armatura intera, asta, corazza, elmo e gambiere dalle mani degli stessi personaggi: due di loro gli precentano il balsamario d'uguale furma; un terro la corona. Nel rovescio si vede tuttiem nato il guerriere, che imbraccia lo scudo colla stessa divisa del serpente, in atto di fare partila. Uguale è anche la foggia dei ventinenti e del disegna. 1. Vaso a un manico, figure nere e rosse. Pr. di Canino.

Ercole barbato, coperto di pelle leonina sopra breve tunica, e con gladio al fanco, tiene nella sinistra l'arme sua più onorifica, aroo e saetta: esso porge in atto rivercate la destra mano a Euristeo, eompiute le sue gloriose fatiche. Il re di Micene ha benda purpurea in capo, e in mano lo scettro adorno eon una testa di montone alla cima. Dietro Ercole ed Euristeo atanno armati i loro respettivi seguaci dorifori o lancieri. Nome dell'autore AMAZIE ETIOIEEEN.

2. Vaso a due manichi, figure nere e rosse di lucidissima vernice. — Candelori in Roma.

Mercurio HEPMEE chiomato e barbato, coperto del petaso, con caduceó d'asta lunga nella destra, e alticalzari alati, aestiene in braccio ravvolto nel suo manto Ercole infante HEPAKAEE, ch'egli sottrae dal risentimento di Giunone. Da un lato l'usata iscrizione KAAOE HORIATE: plà sotto il gentil saluto XAIPEET (xupe vo.)

3. Vaso grande a due anse, figure nere e rosse, carnagioni delle donne bianche.

Due guerrieri pedoni astati combattono tra di loro: un terzo guerriere caduto a terra vi giace moribondo, percosso dalla dea assistente colui, che per impresa sullo scudo beotico porta un leone, una testa di Meduaa, e un serpente. Un' altra dea astata soccorre all'opposto combattente: vola in mezzo l'uccello segnale dell'augurio.

Nel rovescio di questo bellissimo vaso sono dipinto due Amazzoni combattenti contro di un guerriere a cavallo, — Candelori.

#### TAV. LXXVII. LXXVIII.

Vaso grande a due manichi, figure nere, bianche e purpuree. - Feoli in Roma.

Bacco, barbato e chiomato, cinto di nobile pallio tiene nella mano destra il cantaro a due alte anse. La sua testa è coronata di pampani: lia calzari di foggia dignitosa con labbri ripiegati sull'orlo. Fanno corteggio al nume le due figure ammantate, seguaci suoi, Bacco mostra di togliere în protezione l'individuo, che sta riverente nel suo cospetto, e ne ode le sacre parole: la cervetta, di lui fedele compagna, e animale gratissimo a quel dio, il fa riconoscere per lo stesso personaggio eroico figurato nella tav. LXXV. LXXVI. Una dea non qualificata da simbolo speciale, sta rivolta inverso il lato, dove pugnano due guerrieri astati: l'uno imbraccia scudo beotico; l'altro, il favorito dei numi, porta lo scudo medesimo che lo distingue nelle due precedenti tavole. Gli uccelli volanti intorno, qui stanno per presagio di ventura; laddove i galli, collocati sull'ornato che ricorre intorno le anse, vi simboleggiano il contrasto e la gara. Nello spazio di sotto ai manichi una delle figure ritratteri in proporzione minore tiene in mano la corona di premio. Nell'opposto lato altri due individui corrispondenti, sono forse araldi pubblicatori della vittoria. Le due figure virili ritte in piedi, palliste sul nudo, e in attitudine ansiosa dietro a ciascuno dei combattenti, non possono qui rappresentare altri che i loro compagni.

Ho esposta nel testo Tom. 11. p. 259 la mia opinione intorno a questi singolarissimi vasi di stile arcaico, tanto maggiormente pregiabili per l'arte, quanto più tari. Forse sono essi altrettauti esemplari di quei vasellamenti vetusti per uso di sepoleri, che Strabone chiamava necrocorinti. Il vaso tav. 12.XV. 1, si pad avere per uno de più autichi saggi della pittura dei Greci. Il pittore Amasi era forse desso un corinito, o di quella sucola. Lo stile secco, rigido, simmetrico, tutto convenzionale, fa pienamente conoscere quanto nel secondo o terzo secolo di Roma si fosso ancora lontani nell'Ellade dall'idea del bello.

Alquanto più franco è lo stile dei vasi LXXV-LXXVIII: le figure in generale vi hanno più moto e più azione, benchè violenta oltre il naturale. L'occhio contantemente formato nelle figure virili circolare, con due linguette laterali, indicanti la coda dell'occhio si canto lacrimale; nelle figure femminili alungato e schiacciato oltre misura; mostra un metodo, un far convenzionale proprio di una scuola anche più antica, la quale fu norma allo stile di questa sorta pitture che veggiamo nei vasi. Nessuna delle

sculture etrusche, nè i bronzi toscanici più vetusti, hanno gli occhi di quella fatta. Un non so che di asiatico apparisce ancora nella forma, nella ricchezza, e nella pompa delle vesti; il manto o pallio vi suol essere quadrato alla maniera lidia 8a, o più tosto orientale: le acconciature del capo, la singolarità dei fregi, la foggia stessa delle armature sì finemente abbellite, che mostrano essere stati lavori di toreutica, indicano pure in opere d'arte specialità di maniera, al tutto discosta dal gusto propriamente ellenico dell' età posteriore. Sopra tutto notabile nella pittura dei vasi di tale specie si è la finezza e squisitezza del lavoro in ogni qualunque dettaglio; nulla vi è omesso, nè pure le più minime cose. Contrassegno finalmente non dubbio della maniera antica sono i contorni a graffito assai diligentato e leggiero,

## TAV. LXXIX,

Minerva case armata dal capo di Giove, e impugna l'asta slanciandosi fuori con impeto, gridaudo terribil grido di guerra 33 Giove sedente in trono, con predella sotto i piedi, tiene il folgore nella destra; con la sinistra regge lo scettro. Dietro a Giove è Giunone con radiata corona in testa, e dietro a questa Vulcano. Dinanzi al nume sovrano Diana Ilizia raccoglie il nuovo parto: la Vittoria, già destinata a

<sup>82</sup> Дюмуя. на. 61.

<sup>83</sup> Così la descrive l'inno omerico xxvat. 9; e Pindano Ol. vii. 69.

soccorrere Minerva nella pugna contro i giganti, tiene in mano corona raggiante: ivi assistente è Marte 84.

### TAV. LXXX.

Lo stesso soggetto in vaso a due manichi trovato a Vulci. — Feoli.

- 1. La dea già venuta a luce si posa armata in grembo a Giove. Nel cospetto del nume è Diana Ilizia, e un dio maschio, cinto del pallio, ma non qualificato da simbolo. Dall'altro lato Apollo citaredo e Vulcano. La sedia, o sia il trono di Giove, si vede ornato di piccole statuette.
- Lo stesso soggetto in altro vaso parimente trovato a Vulci. — Campanari in Roma.

Esce Minerva dalla testa di Giove: la civetta suo proprio simbolo si posa sul braccio sinistro di Giove, che qui si mostra disarmato della saetta. Apollo citaredo, Ilizia e Marte stamno presenti alla mastita misteriosa: manca per la rottura Vulcano, di cui fin-

8 § Il presente disegno à tolto al naturale sopra 1 frammenti d'un vas di Chinis, ivi trovato nel 1866 64 (Quando vennere di sotterra a fuce non v'appariva, in forma visibile, il braccio sinistro alla Vittoria, forse per esserri estinto, come mostra la javola qui davatta gil occhi, e nesuno, fra tatti cuivioi osservatori, ve lo vide, Per lo contrario in altri disegni fatti tempo dopo, e dali finori in istampa, quel braccio vi si trova suppliba a capriccio. Debbo perciò avvertire, che con i rottami antichi è "atto di poi malamente raffazionato un vaso di fantasia, quale si vede rella raccolta Casuccioni.

(a) V. Pavvertenza a pog. 116.

sero i poeti, che aprisse il capo a Giove con la sua scure per comando del nume. Il trono di Giove è aucor quivi fregiato con statuette e teste di leoncini <sup>85</sup>.

#### TAV. LXXXI.

Vaso o idria a tre manichi — Museo del Pr. di Canino.

Giore laureato e armato di folgore siede in trono allato di Giunone, ornata in capo della corona, e con asta lunga nella destra. Dietro a quelli, ritto in piedi, sta Mercurio col solito petaso e caducco; indi Bacco coronato di pampani col cantaro a due anse nella destra. Di faccis alle divinità principali, le sole sedenti in questo concilio divino, si riconosce Proserpina che mostra un fiore di granato coll'usato vezzo; l'altra dea, priva di simbolo, può essere Diana. — Questo bel vaso così colorato al naturale porge, quanto è all'arte, una giusta idea delle pitture le più consuete nelle figuline di Vulci.

### TAV. LXXXII.

Vaso a due manichi, trovato a Chiusi.

1. Achille imberbe, riverente nel cospetto della

85 Il medesimo soggetto della nascita di Minerva, finora ni raro, si vede ripetuto con maggior numero di figure in un grande epitz, qualmente trovato a Vulci; oggidi esistente nel museo Blacas. V. Panorxa, Musee Blacas, V. Panorxa, Musee Blacas, V. Panorxa, Musee Blacas, P. Q. Paris 1829.

madre, riceve da essa l'armatura fattagli da Vulcano. Il giovine eroc con gladio o parazonio al fianco
già tiene in sue mani la corazza: Tetide gli presenta
l'elmo, l'asta, e lo seudo poggiato in terra, di cui
tocca l'alto con le somme dita della destra. Dietro
Achille, il vecchio padre Peleo, cinto il capo di
benda putpurea, a'appoggia allo scettro.

2: Nella faccia opposta del vaso si ripete il medesimo soggetto, fuorche Achille vi comparisce barbato: Peleo vi porge gli schinieri. Vedasi per confronto tas. LEXEVIL. 1. 2.

3. Altro vaso parimente trovato a Chiusi. Vi sono rappresentate quattro figure consimili, l'una dietro all'altra, in atto di andare a gran passo colla chioma sventolante: sembrano genj infernali, armati di aste a punta, colle quali inseguono i malvagi. Si fatte figure sono molto frequenti anco nei vasi di Vulci di terra grossa, di graffio profondo, e di cattiva vernice, segnali tutti di decadenza nell'arte, e di non molta antichità. Tal è anche il vaso che qui espongo per saggio.

4. Balsamario a palla figurato con i soliti animali emblematici: anch' esso di Chiusi.

# TAV. LXXXIII.

Anfora a due manichi, trovata negli scavi di Sarteano presso Chiusi.

Nella zona superiore sul ventre del vaso sono fi-

gursti combattimenti di guerrieri pedestri! nella faccia opposta si vede una danza di baccanti: v'era qualche reliquia d'iscrizione in lettere greche. Le due zone inferiori hanno tutt' intorno per ornato sfingi, galli, e quadrupedi di varia natura, che sogliono accompagnare qualunque tema allusivo a Bacco ed a'suoi misteri. Di tal qualità vasi, vere aufore Dionisie, moltissimi ne sono venuti fuori della necropoli di Vulci, e tutti con dipinti di tema bacchico, molto somiglianti a questo di Chiusi. Della medesima forma, e d'uguale pittura di pennello grossetto, sono altresì quel vasi volcenti, in cui si veggono ritratte nottorne orgie, che hanno congiungimenti carnali di ogni maniera: vasi come dirò più sotto, non troppo antichi, nè di buono artificio, quanto è al dipinto.

# TAV. LXXXIV.

1. 2. Vaso grande a due manichi, figure nere e bianche con tinte purpuree. Sotto il piede v'è dipinta in rosso la sigla delineata. — S. Em. Fesch.

Vedesi nel primo quadro Apollo citaredo e Diana coperta del modio, con arco scitico e due frecce nella sinistra: altre seste porta la dea nel suo turcasso, che tiene scoperto e sospeso dietro la schiena per mezzo d'una coreggiola, che le passa sul petto. Questa non è certamente la Diana cacciatrice ben nota, di cui porgo per comparazione l'immagine ritratta in altro stile (tav. c. 1), ma Diana Artemide,

coltivata massimamente nell'Asia minore; overo, se più aggrada, la Diana antica di Delo. Il vestiario al tanto speciale dei due divini gencilii, e la stessa loro positura immota, non possono essere fantasie del pittore: bensì l'imitazione vera d'un qualche idolo molto antico di quelle deità medesime di foggia ieratica; appunto come si vede effigiato il vetusto idolo di Minerva nei vasi panateniaci. La tunica candida che veste Apollo poteva essere di porpora bianca <sup>86</sup>.

Nell'altra faccia di questo singolarissimo vaso dubito del tema. Benchè siavi stato un Apollo barbuto, venerato nella Siria, come dice Luciano 87, o l'autore più antico che ne porta il nome, pure l'essere quest' unica figura priva della benda divina; quel vestiario ai molto singolare e di foggia sì nuova; finalmente questa particolarità, certo non casuale, che la lira quivi figurata tanto diligentemente dal pittore ha nove corde, laddove quella che tocca Apollo ne ha sette soltanto, mi ha fatto pensare ad altro soggetto, non male confacente all'argomento principale dei misteri , nè punto disdicevole a quello del quadro pitturato nell'altro lato. Mi pare dunque riconoscervi Orfeo, il figlio d'Eagro e della musa Calliope, che per altra tradizione divolgata da pocti dicevasi pure genito di Apollo. Alunno di questo iddio medesimo nella musica e nella poesia, n'obbe in dono la lira, cui aggiunse due corde alle sette che

<sup>86</sup> V. AMATI, De restit. purpur. p. 2.

<sup>87</sup> De dea Syr. Tom. III.

aveva per l'innanzi. Ministro e interpetre degli dei, come lo chiama Orazio 88, si vede quivi nella sua qualità di Pontefice parato dell'ammanto sucella sua qualità di Pontefice parato dell'ammanto sucerdatale 89. Come insegnatore dei misteri di Bacco, e massimamente della dottrina, dell' Erebo ai Greci, la sua presenza in questi vasi di rito funereo è un simbolo convenientissimo della istituzione di quei sacri arcani, che aveano per iscopo espiare i peccati, purificare l'colpevoli, e placare inisieme gli dei sdegnati. Le sfingi finalmente, situate sul capitello delle due colonne doriche, simboleggiano bene la recondita sapienza dei comunicati misteri.

 4. Vaso grande a due manichi bene ornato, sotto il cui piede sono graffite le due lettere segnate. — S. Em. Fesch.

Nel quadro primo Mercurio, Apollo musico col cavriuolo appresso, e Diana Artemide, vi sono ottimamente simboleggiati con i suoi propri simboli. In mezzo di loro due grandi uccelli a testa umana virile e femminile le cui ali hanno la forma emblematica di due smisurati occhioni.

Questo strano simbolo s'osserva frequentissimo nei vasi di Vulci; più volte lo vidi anche in frammenti di vasi chiusini. La frequenza n'addita per certo l'importanza. Si fatto emblema, o geroglifico che

<sup>88</sup> Saser interpresque deorum. De ar. poet. 391.

<sup>89</sup> È senza dubbio cosa accidentale, ma tuttavia notabile, che i preti della Chiesa orientale adoperino per proprio rito paramenti quadrati di quella foggia.

sia, suol esser sempre composto di due grandissimi occhi non giù umani, ma mostruosi e spa ventosi, con pupilla nerissima sopra un bulbo corrispondente bianco, talvolta come turchiniccio, e con lunghi sopraecigli levati. Alle volte le due sopraeciglia e gli occhioni si veggono bene siligurati insieme col tratto del naso (tav. xcrx. a.), siccliè non può dubitarsi che il tutto non sia emblema di un volto spaventevole P. Per mio avviso con cotesto geroglifico figurativo si rappresentava compendiosamente Bacco inferuale: o sia quella stessa immagine gorgonica mostruosa e terribile che si vede figurata le mille volte si nei vasi dipinti, si nelle figuline di Chiusi, si nei bronzi ettuschi, e sempre con allusione evidente al dio signore e giudice delle anime. Vedi tav. cut.

Or cotesto emblema convenzionale degli occhioni ponevasi dagli artisti, come si vede, nel vasellame quale acconcia ornativa, ovunque lo apatio il permettesse: soprattatto nelle pitture d'ogni maniera di vasi che hanno tema allusivo a Bacco ed si misteri, siccome ciascuno poò riconoscere da se per queste mie tavole, che ne mostrano suggi a sufficienza. Nella pittura per tanto del vaso qui sotto gli occhi, le duo principali figure di doppia natura, portanti corona entrambi, sono il dio e la des: Bacco e Libera: ottimamente gli sono compagni Mercurio, Apollo e Diana. Il primo già benemerito di Bacco infante, e

<sup>90</sup> Vedasi per confronto Vases Etrusques du Pa, de Canino pl. x.

legittimo conduttore delle anime, per più mostrare le sue aderenze a quel dio, tiene nella destra un tralcio di vite insieme col caduceo. Bacco e Apollo germani aveano tra loro anche maggiore appartenenza: anzi medesimezza tale per conformità di attributi, che nel tempo antico queste due divinità non ne facevano propriamente che una sola, ed aveano culto comune sul Parnaso 91. Che più? Canta Nonnio, che Bacco si collocava egli stesso in cielo allato di Mercurio e di Apollo 92. Così Diana, la quale ritenne seco Arianna in Nasso alla preghiera del nume, come narra Omero 93, ben s'addice al fianco della dea compagna di Bacco. Aggiungo che Diana Artemide, secondo la dottrina orfica, era ella stessa Proserpina 94. In oltre Diana e Bacco, per uguale convenienza di religioni, avevano ciascuno templi contigui a Egina, e a Felloè in Achaia 95.

Nella faccia opposta del vaso si ripetono i due grandi emblemi divini. Nel mezzo Peleo rapitore di Teti. Il capro, le pantere, i leoni, effigati nei due fregi superiore e inferiore attorno il ventre del vaso, confermano l'argomento bacchico del dipinto con questi notissimi emblemi di episodio.

<sup>91</sup> Vedi Tom. 11. p. 256.

<sup>92</sup> Nonn. Dioniys. Rivili. in fin.

<sup>93</sup> Odyss. xi. 323.

Ul Schol. Hesion., Theog. ad. v. 268.

<sup>95</sup> PAUSAN. 11. 30., VII. 26.

 2. Vaso grande a due manichi, figure nere e bianche con tinte rosse: di sotto il piede sono dipinte in grande a color rosso le tre lettere segnate. — S. Em. Fesch.

Narra distesamente Nonnio 9º come Aura, siglia di Lelante e Peribeo 97, affaticatasi nella caccia viene a, dissetarsi ad una fontana di vino, che Bacco ha fatto acaturire dai massi: quivi sorpresa dall'ebrictà s'addormenta la ninfa bella di Diana, che presa nel laccio pone finalmente al mondo due figli. Or qui vedesi Aura, cinta di diadema purpureo, che sostiene nelle sue braccia i due pargoli, e li presenta a Bacco coronato di pampani, e qualificato insieme pel ramo di vite e il corno potorio che regge in mano. Il giovine Sileno sarà uno de' più favoriti del dio; o Leneo, o Cisso ; Ampelo era già morto innanzi la spedizione di Bacco nell'Indie.

La storia riferita da Nonnio pa porta al contrario che Aura, messi al mondo i due gemelli, ne uocide uno, indi si precipita nel fiume, ed è convertita in fonte. Diana plucata prende cura del figlio lasciato da Aura: egli è Eritteo, ordinatore e capo dei misteri di Bacco in Eleusi. Ben duoque il tutto si riferisce al Bacco primigenio o Zegreo dei misteri.

96 Dionys. xxviii. 6:4. sqq. q7 Idem v. 242-247.

98 хичи, т. 923-935., т. 943-968.

Nel secondo quadro Ercole col mostruoso cinghiale d'Erimanto in sulla spalla lo presenta ad Euristeo, che si nasconde per la paura nel doglio. Adornauo il fregio superiore aci cavalcatori nudi a cavallo, e in mezzo di quelli lanciatori armati di giavellotti.

 A. Vaso grande a due manichi, molto adorno di fregi, figure nere e bianche con tinte rosse: sotto il piede le due lettere segnate a rosso. — S. Em. Fesch.

Nel mezzo del primo quadro si vede ripetuto il medesimo personaggio citaredo rappresentato tavola LAXXIV. 2.90. Se non dispisoque l'interpetrazione che ne ho data di sopra, potrebbe qui raffigurarsi di nuovo, per altro tema simbolico, Orfeo, anumestrato digli stessi ununi infernali nei misteri dell'Erebo, allora ch'ei fece aus discessa agli inferni 100. Il primo a sinistra di chi guarda è sicuramente Merourio Ctonio, coi piedi caltati, e con la sua verga in mano. Non ha petaso in capo, il che suol essere frequente nelle pitture più antiche: bensì, qual conduttore dellos anime, si vede qui salato, dove che per tutt'altror facente funzione o di semplice messaggero, o di compagno dei numi, si trova effigiato senz'ali. L'altra divinità a destra, benchè simboleggiata col tridente

<sup>99</sup> Non troppo diligente è il graffito di questo vaso descritto; per ciò indeterminato vi è anche il numero delle corde nella lira.

<sup>100</sup> ERMESIARAX Sp. ATHER. XIII. p. 597. conf. RHURKERIUS, Epist. crit. in fin.

in cambio d'altro scettro, può essere lo stesso re dei morti Bacco Zagreo o Plutone: finalmente le due donne scettrate sarannio Ecate e Proserpina, che le antiche teogonie ben distinguono per divinità separate l'una dall'altra, a causa dell'origine diversa. Che desse sieno dec, come le altre figure descritte sono veri dei, lo dimostra il diadema, distintivo sacro, col quale hanno ciuta la testa; laddore Orfeo, uomo mortale, è il solo in questo colloquio che siavi privo di benda.

Eroole in quadriga retta da Iolao è il bel soggetto nobilmente dipinto nell'altra faccia del vaso. Nel fregio superiore da una banda si vede figurato Ercole stesso combattente con l'aiuto di Minerva: dall'altra parte una pugna tra guerrieri pedoni e altri combattitori in quadriga.

Ciascuno dei vasi posti fin'ora dinauzi agli occhi debbe aver mostrato agl' intelligenti con quale e quanto buon gusto sivi trattata sempre la parte ornativa. Non parlo delle forme nobili, semplici, corrette e alle volte grandiose del vasellame. L' arte sola di compartire a proposito gli ornamenti accessori quanto sia prapria, elegante, adorna, e vestita di belle fantasie; il vede ognuno per questi e altri moltissimi esemplari de' vasi di Vulci, tutti più o meno fregiati con pari diligenza e squisitezza di belli ornati.

 2. Vaso grande a dne manichi, figure nere con tinte purpuree: carnagioni delle donne bianche: sotto il piede le tre lettere segnate fattevi a graffito. — S. Em. Fesch.

Bacco ammintato della sua veste bassaride, e col socio corno potorio nella sinistra, conduce seco Libera coperta d'un ampio velo, simbolo della sua unione col nume. La corteggiano tripudiando donne baccanti e un coro di Sileni, taluni a lunga coda, gli altri senza. Nel rovescio del vaso con bella e ricca composizione di dodici figure si vede rappresentato Ercole trionfale in quadriga, retta dal suo indivisibile compagno lolao: sei guerrieri pedoni, che imbracciano scudo rotondo, stanno attorno la quadriga: in uno degli scudi è dipinta in rosso per impresa la lettera A.

3. 4. Vaso grande a due maniehi, figure nera e bianche con tinte porporine. — Feoli.

Libera nobilmente ammantata, chiomata, e coronata di pampani sale su di una quadriga, che reggo ella stessa. Bacco ugualmente ammantato e coronato di pampani, con tralci di vite in mano, apre egli stesso la via dell'Olimpo alla sua compagna, assistente Mercurio con petaso e calzari. Un satiretto o sileno tibicine, e altri due Sileni tripudiatori fanno festa, e danzano il cordace per letizia intorno al dio e alla dea.

Nel quadro opposto si ripresentano ugualmente Bacco,

Libera e Mercurio, in mezzo a due Sileni, uno de' quali suona la doppia tibia.

#### TAV. LXXXVII.

 Coppa grande molto profonda a due anse di finissima terra, figure pere e purpuree; carnagioni delle donne bianche. — Feoli.

Da un lato Peleo porta nelle sue braccia Achille bambino per commetterne l'educacione al centauro Chirone, che tiene sua preda appesa ad un frassine. La donna ammantata e velata, che segue Peleo, debb' essere Tetide: altre tre femmine parimente coperte del peplo, e, siccome pare, compagne di Tetide, stauno appresso a Chirone: una di esse ha nella destra la corona radiata, simbolo della futura gloria immortale del pargolo.

Nell'altro lato Bacco, maturo d'anni e di consiglio, siede in sedia d'onore, incoronato di pampani, e col corno potorio nella sinistra, qual datore agli uomini dell'almo liquore,

Per eui parte tristezza, e speme riede.

Gli fanno corteggio quattro seguaci suoi, ammatati e astati, e due ninfe Nisce, che tengono ambe levata in alto una corona. Un serto d'ellera ricigne intorno per ornamento l'orlo della coppa: sotto i manichi, per altro fregio corrispondente, vi sono collocati i soliti uccelli acquatici attenenti a Bacco.

- a. Nell'interno della medesima ooppa di disegno, arcaico, lavorata con diligente cura, si vede figurato all'untica Ercole vincitore di Cieno: per povertà d'invenzione nell'arte, il pittore nou ha omesso nè pure di mostrarri il sangue gocciolante dalle ferite del domato figlio di Marte.
- 3. Coppa a due anse di minore grandezza, figure nere e rosse sopra fondo di color biancastro: trovata a S. Pier rotto presso di Canino.

L'eroe quivi effigiato a cavallo, e armato di asta, volge il passo alla meditata impresa. Lo segue il suo buon genio colle volanti ali, portando in ciascuna mano una corona, qual pronostico di fama gloriosa e di grande ventura: li due uccelli intorno vi stanno per significazione di favoreroli auguri; così pure il serpente, attributo caratteristico del genio venefico, è un emblema noto di quella nuova vita felice e besta, di cui gode il virtuoso per bene oprare al di la della tomba.

Questo soggetto al confacente alla dottrina etruca, quanto è al senso miaterioso e morale, si trova ripetuto spesse volte in vasellami consimili, che potrebbouo essere, com'io li reputo, manifattura propria del paese, benchè d'artificio, a dir vero, non troppo studiato.

#### TAV. LXXXVIII.

 2. Vaso grande a due manichi, figure nere, bianche e rosse di bella vernice: sotto il piede le due lettere seguate. — Pr. di Canino. Tetide presenta a suo figlio due lunghe aste e lo scudo, che ha per impresa il sacro tripode. Nel cospetto di lei Achille, con parazonio al fianco, alsa la gamba sinistra, onde applicare ad essa con ambedue le mani una delle gambiere: l'elmo di grave armatura si vede posato in terra. Appresso Achille, tutto coperto dell'armi e impaziente dell'indugio, già si muove il compagno di guerra dell'eroe, che mostra per impresa sopra lo scudo una protome di tigre.

Vedasi a comparazione della tav. LXXXII. 1. 2, quale progresso avesse gia fatto l'arte del disegno, e insieme quella dell'ornato.

 4. Grande aufora con ventre spazioso e due brevi manichi che toccano il collo del vaso: figure pere, biauche e purpuree. — Museo del Pr. di Canino; num. 1757 del catalogo.

Porgo in questo disegno uno de' più belli esemplari dei vasi di premio, detti panatenaici, trovati in buon numero per entro i sepolori di Vulci 101. L'immagine, o l'idolo stesso antico di Minerva egidarmata, ata in positura di vibrare la lancia: atteggiamento in cui l'arte vetusta soleva mettere i numi guerrieri. I serpenti dell'egida divina vi sono in grande movi-

<sup>101</sup> Se ne contano finore forse a 50 di più grandezze tra sani e spezanti. Vedi intorno a questi singolari vasi il recursta notizia che ne ha data il diligente e dotto Sig. Prof. O. Gennano megli Annali dell'Isili. Archeol. T. n. p. 209. sqt;; con le figure ausmesse tax. XXI. XXII.

mento. Tiene la dea per impresa dello seudo una Gorgone, la quale non ho vista mai ritratta in questi vasi sopra dell'egida. L'immagine è posta in mezzo di due colonne doriche, sopra le quali si posa un gallo; simbolo ben confacente alle gare degli atleti: bensì per la pittura di un vaso istoriato del museo Borbonico si vede che cotesti galli, situati sul capitello d' una colonna, erano anche veri bersagli apparecchiati per il giucco del dardo tes. E tal era in fatti uno dei certami di premio. Fra i giucchi che Bacco instituisce, e fa celebrare in onore del defunto Ofelte, l'ultimo è il tiro alla colomba posta nel più alto d' un grande albero 105.

La iscrizione di premio TONAGENEGENAGAON è sempre uniforme, come in questo vaso.

Nel rovescio quattro atleti barbati e nudi scorrono lo stadio a tutta corsa: il primo di essi, già vincitore, oltrepassa col piè sinistro la meta.

Altri vasi hanno parimente istoriati altri ginochi atletici: corsa delle quadrighe, corsa a cavallo, pugliato, salto, ed altri esercizi del pentatlo. Tutti ginochi originalmente di rito funereo, che si dicevano instituti da Bacco 104. Ed ecco il perchè taloni di alfatti vasi hanno anche figure e aimboli manifestamente allusivi al culto di Bacco, e a'suoi divini misteri: talvolta Bacco stesso, e Bacco e Libera vi sono ef-

<sup>102</sup> Mus. Borbonico. Vol. vn. tav. xu.

<sup>103</sup> NORM., Dionys. XXVII. 705-745.

<sup>104</sup> Vedi sopra p. 103.

figiati in mezzo delle due colonne con sovrapposti galli: talora in luogo di galli vi sono collocate pantere, col solo idolo di Minerva nel mezzo: dimostranza che il culto medesimo della dea, tutrice dei virtuosi; aveva non dubbiamente corrispondenza mistica con quello di Bacco; ciò che si conferma ancora per altri monumenti. Questa sorte vasi erano probabilmente doni di private persone, che si facevano per le feste di Bacco solennizzate nell'Etruria 105. Chi vorrebbe credere in fatti che a Vulci, etrusca città, fossero tanti vincitori alle frate attiche di Minerva, quanti sono i vasi finora trovati ne' suoi sepoleri, e tutti quelli che forse in maggior numero stanno riposti ancora sotterra? A me pare più ragionevole cosa, che questi vasi di premio, simbolo di virtù e di valore, fossero posti unicamente nelle tombe per motivo di religione, e insieme per onoranza dell'estinto, siccome ho detto nel testo Tom. u. p. 254. 255, 106

 Vaso grande a due manichi, figure nere, bianche e rosse, di bella e ricca composizione. — Candelori.

105 Vedi le pitture de' sepoleri di Tarquinia e di Vulci tav. LXVII. LXVIII. LXIX.

106 Gib era scritto quando mi cadde otto gli occhi la dissert. del Prof. Bocca, unita al programma della Università di Berlino per l'anno 1831-1832. Ed ora io mi compiaccio di trovarami nella sostanza delle cose di uno stesso avviso con quel grande unastro, che altamente onoro. Per la di lui sagace penetrazione si fa di più manifesto, che questi nostri vasi, detti panstensici, non corrispondono in tenuta alla misura attica, nè potevano consenere l'olio miservale secondi i lito d'Attene.

Minerca astata tiene avvinta iu lacci la Gorgone dibattentesi colle ali, benchè prostrata, al momento in cui Perseo coperto del petaso, o cappello da viaggio, le ha reciso coll'arpe il capo, già riposto entro la cibisi, che esso tiene sospesa al braccio sinistro.

6. Nella faccia opposta del vaso. Enea per la caduta di Troja prende la fuga tutt'armato col vecchio padre Anchise in sulle spalle. Lo precedono la moglie Creasa e il figlio Ascanio: un altro giovinetto tien dietro a Enea, al momento ch'ei sta per separarsi da un'altra sua donna, e drire a dio.

Ho veduto questo medesimo soggetto replicato più volte in altri vasi di Volci, ma sempre ritratto con qualche diversità di personaggi: il che non fa maraviglia, sapendosi che il fatto della foga d' Enea era stato narrato molto diversamente da Arctino di Mileto poeta ciclico, da Stesicoro, da Sofocle nel Lacoonte, e da altri ancora 102. Perciò nel vaso pubblicato dal ch. Sig. Panofka 108 si veggono bensì due figli d' Enea con Acate, ma non due spose: all' opposto in quello per avanti edito da Tischbein (Iv. tav. 60) v' appariscono le due donne insieme, e di più Acate.

7. 8. Vasello a un manico perpendicolare, o sia un *Procoo*, figure nere, bianche e rosse, di bella vernice e di fino graffito. — Candelori.

Combattimento d'Ercole e di Apollo disputantisi tra loro il sacro tripode: simbolo della gran lotta fra

<sup>107</sup> Dioxys, 1. 48. 108 Vasi di premio, tav. 17.

la recchia e la nuova religione solare. Nell'altro lato Minerva e Mercurio assistono a quel contrasto divino, quasi eccitatori e partigiani: la prima armata di laucia e scudo, dov'è figurato per impresa il tripode stesso: Mercurio vi è barbato, coperto del petaso, cinto della clamide, e con la sua verga o scettro potente in mano.

#### TAV. LXXXIX.

Grande idria a tre manichi, figure nere, bianche e purpuree, di bella vernice, e di molto fine graffito.

— S. Em. Fesch. Catalogo del Pr. di Canino num. 1635.

Ouadro mitologico principale.

Ercole HEPARALE barbato, cinto il capo dello strofio, si riposa semicolo col destro ginocchio rialtato
sopra di un adorno triclinio: tiene dinanzi la mensa
apparecchiata di cibo e del cantaro a due anse. Minerva ABENAIA regge con ambe le mani una corona, che va ponendo ella stessa in capo d'Ercole,
qual premio della meritatasi immortalità: al fianco
di Minerva è Mercurio HEPNEE, uguale proteggitore
dell'erce tebano. Incontro a lui sta ritta in piedi la
madre Alemena AANEMEE, che mostra compiacersi
della beatitudine del figlio. Come fatte inutili si vegigouo posate in terra la clava e il carchesio; appese
la pelle leonina e la spada. Sì fattamente il pittore,
intendeva di rappresentare Ercole divinizzato.

Nel quadro episodico superiore, Ercole HEPAKAEE

uccide il leone nemeo con l'assistenza di Minerra ABENAIA. Dall'altro lato, Iolao EIOADO: sedente tiene levata in alto la clava del domator dei mostri, il cui turcasso e il gladio stanno ivi preparati al bisogno. La caccia d'un cervo inseguito da due cacciatori a cavallo, e da due pedoni, fa il soggetto accessorio del vago quadretto inferiore.

Non occorre dire che tutto è greco nella pittura di questo bellissimo vaso: il cui stile mostra un'arte già molto avanzata e migliorata, benchè ritenga ancora non poco del disegno aspro e secco della prima maniera. Ercole nelle pitture più antiche dei vasi; come nei bronsi ettruschi, si vede sempre armato di gladio: qui comparisce anco la clava, la quale, com'è noto, gli fu data primieramente ne' suoi versi da Stesicoro, che morì intorno al 200 di Roma. E questo ancora, se male non m'appongo, esser può norma a ben giudicare questo vaso fattura del terzo o quarto secolo.

#### TAV. XC.

 Coppa a due anse, figure gialle sopra fondo nero. — S. Em. Fesch. Catalogo del Pr. di Canino num. 572.

Nell'esterno da un lato Ercole, già ferito nel petto, per insidia, dinanzi al sanguinoso altare, uccide con la sua clava Busiride, ch'ei tiene stretto per la gola, e col capo intriso di sangue. Quattro assistenti all'ara, incoronati e parati coll'abito di ministri saerificatori, fiaggono veloci presi da spavento cogli arredi del sacrifizio: l'uno tiene il coltello sacro, l'altro il vaso da libazione: il sonatore di cetra in fuggendo ha gettato l'istrumento per terra: dall'altra parte s'allonitana il tibicine portando alla bocca l'usata coreggiola dei flauti. Di sopra sta scritto il nome del facitore riveon RIGIEREN.

Nell'altro lato esterno, tre figure virili riposano coleate ciascuna sopra un triclinio distinto; presso di loro un giovanetto mesce da bere, ed una vaga senatrice suona il flauto. Di più la iscrizione ETIIXTE-TOX ETPAGEEN.

Al di dentro la coppa, una sonatrice di crotsli sta danzando insieme con un giovane nudo, che suona la doppia tibia.

Questo è sicuramente uno dei più belli e rari vasi, in cui si trovi unito insieme il nome di due artefici: cicò del disegnatore o pittore, e del vasaio. Il nome di quest'altimo, Pito, si trova di rado, laddoya quello di Epitteto si rinviene frequente, e tutte volte qualificato nell'istesso modo come disegnatore, sia che il suo nome apparisoa unico, sia congiunto con quello d'un altro artefice 109. Il quadro di sopra esposto è più che sufficiente a dar buon nome agli autori. Bene scello è il momento dell'azione, vivo il movimento delle figure, significante l'espressione dei

109 Nel catalogo del Pa. di Canno questo medesimo Epitteto si trova socio di un Hischulus, num. 1115.

Tom. III.

volti; soprattutto di grande effetto vi è il contrasto della fisionomia ideale del Tebano con i profili delle teste egizio, o piuttosto etiopiche.

 Vaso a tre manichi, figure rosse in campo giallo, con un quadro unico mitologico. — Candelori.

Lo stesso mito di Ercole punitore di Busiride. Il Telano coperto della sua leonina e armato di gladio, di morte all'insidiatore egizio, che invano si fa schermo di un arnese del sacrifizio: ferito in più parti del corpo, l'aça è di già tinta del suo proprio sangue: fuggono sbigottiti due ministri sacrificatori: un terzo cade in terra per morto. Notabili sono ancor quivi le fisionomie egizie, benche più assai caricate che nell'altro quadro: più vero è il costume sacerdotale egiziano; cioè col capo raso e scoperto, e con semplice veste di lino: agli orecchi hanno ciascuno certi pendenti di forma circolare. Però nell'uno e nell'altro quadro non si ravisano per nessun distintivo nè il figlio di Busiride Anfidamo, nè l'araldo Calbis, ambedue nominati specialmente da Apollodoro 110.

Il mito di Ercole e di Busiride prese la sia origine, secondo Zogga 11, dai riti e dalle cerimonie funchi già praticate in Egitto dinanzi il sepolero di Osiride. Da ciò si comprende perchè pienamente s'addica quel tema alle pitture delle figuline, destinate, come le presenti, all'uso sepolerale 112.

<sup>100</sup> Bibl. u. 5. 11. PHERECYD. Fragm. p. 141.

<sup>111</sup> De Obelisc, p. 288.

<sup>112</sup> Vedasi per confronto d'uno stile di decadenze medesimo

1. Vaso a un manico, figure nere, blanche e rosse.

— Pr. di Canino, num. 1755 del catalogo.

Due giovani Amazzoni NOEOKTE, TIAENANBOE a cavallo, armate di scudo e di doppia lancia, col capo coperto dell'elmo, e con schinieri alle gambe: sono seguitate entrambe da due cagne ETOTME la ben odorante, KAAE la brava.

 Altro vaso simile. — Pr. di Canino, num. 1790 del catalogo.

Un citaredo nobilmente aumantato NEOTAOET, col capo cinto dello strofio, tocca le corde della lira col plettro in mezzo a tre femmine vestite di tunica e manto fisse ad ascoltarlo. Una di esse OINTOH (n') E, sta tutta intenta; la sun compagna NIOETE (forse Noferza la niveza) a accosta un fiore al naso con vezzo proprio delle ninfe: la terza donna ETOIAETOE KAAE (la ben amata bella) tiene anch'ella un fiore nella sun destra inchinata.

Ecco esempi di quelle tali iscrizioni in greco earattere, molto frequenti nei vasi di Vulci, e tuttavia ai oscure per insolito adunamento di note, che resistono a qualunque tentativo sia nel prononziarle, sia nell'interpetrarle coll'asso grammaticale: iscrizioni non

soggetto pitturato sopra un vaso edito da Mazsoes (Peint. de vasca greca, xxvm). D'assai peggiore disegno, e di esecuzione pesima, è un frammento di vaso nel Musco Borbonico trovato in Basilicata col mito atesso di Busiride. V. Iono, Cattalogo p. 98.

pertanto mescolate alle volte con voci di significato certo, come in queste leggende medesime Κελέ, Ευστμε, Ευφιματος:

### TAV. XCII.

Vaso a due manichi, figure nere, bianche e rosse. Ercole col parazonio sospeso al fisneo sinistro porta lo smisurato cioghiale d'Erimanto al re di Micene, che per lo spavento si cela nell'orcio. Il fedele compagno lolao, facente ufficio di aploforo, tien seco l'arco-astito e la clava. Minerva armata assiste il suo protetto. Nel rovescio due rustici, coperti di pelle lanosa battono un albero con longa pertica: un terzo ne-raccoglie i frutti per terra.

Parcechie volte ho visto ripresentato questo tema rustico nel rovescio di altri vasi. Quello che ora espongo fa ritrovato circa quindici anni addietto nelle vicinanze di Toscanella, e fu come la primizia dei vasellami che indi appresso si sono trovati in tanto numero nella prossima necropoli di Vulci. Io lo feci pubblico nella seconda edizione della mia Italia tav. xxv. Quando venne a luce la prima volta cotesto vaso qua in auolo etrusco, parve cosa sì rara che fu venduto a caro prezzo dal proprietario: passò nella raccolta Bartholdy: di poi nel museo regio di Berlino.

#### TAV. XCIII.

Vaso a due manichi, figure nere, bianche e rosse. Trovato, come l'altro vaso descritto di sopra, circa lo stesso tempo.

Queste due tavole insieme con la precedente, danno un saggio dello stile più consueto che vedesi nel maggior numero dei vasi ritrovatisi a Vulci: stile non molto coltivato, a paragone delle pitture più pregiate. Sicuramente questi erano arredi di sepoleri meno dispendiosi: quindi più di frequente adoperati all'uopo.

## TAV. XCIV.

Vaso a tre manichi, figure gialle in campo nero.
--- Feoli.

Apollo, insignito de suoi simboli maggiori, è qui rappresentato come il dio della luce surgente dal mare, è assiao sopra il suo tripode alato, che lo solleva maestoso fuori dell'onde. I delfini attorno il sacro tripode non malo lo farebbono qualificare per Apollo Delfinio, ugualmente venerato e in Egina e io Atten e 12. Semplice, bella, e insieme graziata è la composizione di questo vaso di fina terra, e di lucentissima vernice, molto somigliante a quelli di Nota.

#### TAV. XCV.

Vaso grande a due manichi, figure nere, bianche e rosse in campo giallo, tutto pitturato all'intorno e spartito in cinque zone. — Caudelori.

113 SCHOL. PIND. Nem. v. 81.; PAUSAN. 1. 19.

- a. Da ciascuna banda due necelli a volto umano, emblemi consueti dell'anima, tramezzati da fiori di loto campanulare, simbolo della risurrezione di quella.
- a. De un lato (grandezza dell' originale s') (d' Écoolo sterminatore dei Centauri: gli alberi e sterpi indicano ivi le selve intorno Malea, dove seguì il fiero combattimento. Nel lato opposto, Ettore armato sale con rapido impeto sopra la sua quadriga impegnando la spada. Andromaca e il figlio Astinatte gli dan l'ultimo addio. Parte il cocchio di guerra gnidato dal suo anriga per, la pugna fatale, preceduto da dae pedoni armati. Gli vola intorno un uccello di funesto augurio. Il vecchio Priamo, in atto di pensieroso, siede ia sedia simile alla carvule degli Etruschi, presente alla partenza del figlio.
  - c. Due sfingi alate, due grifoui, un ippocampo, e la zuffa di unu tigre contro una vacca, formano il tenua principale: e precisamente sono questi i medesimi simboli del dualismo, che si ripresentano più di frequente nei monumenti propri degli Etruschi, e che più volte ho esposti <sup>14</sup>. V'apparisoono in oltre due guerrieri coperti dell' chuo, e con ocree alle gambe, armati di clipeo e d'asta in atteggiamento di vibrarla. Voglio notare, che queste due figurine sono molto simili per fogge particolari a quelle dei militi che si veggono intagliate nel celebre vaso etrusco di argento

<sup>(</sup>a) In questa edizione è di dimensione alquanto minore,

<sup>114</sup> Vedi pag. 31, 39.

già trovato in Chiusi, ed oggidì esistente nella Galleria di Firenze 115.

D. Corsa di sette bighe, guidate dai loro cocchieri. Piena di fuoco e di movimento è l'azione: ben espressa l'ansietà e la destrezza d'ogni auriga a governare il suo cocchio: naturale la velocità e la gara dei cavalli: notabile la loro bardatara.

Tutte le figure nel disegno sono la metà dell'originale, salvo la sezione E disegnata al vero, accioccibè l'osservatore possa farsi una più giusta idea dello stile (4).

Questo vaso è forse uno de più aingolari, e più rari, non già per bellezza di disegno, ma per proprietà di stile, che a me pare tutto etrusco: come senza dubbio alcino sono di fuggia etrusca i simboli rappresentativi. Questo dunque sarebbe un vaso di artefice paesano, dipinto al tempo in cui l'arte etrusca già principiava a trattare istorie greche, come mostra il fatto iliaco introdottovi per solo episodio: il quale, se non ha eleganza ellehien, non manca tuttavia di verità, nè di certa espressione d'affetti. Moltissimi altri vasi di uguale creta, e di fattura e stile conforme, se non di più accurato diseguo, ho veduto tra quelli ritrovati a Vulci: il carattere pronunziatissimo di stile etrusco che hanno tutti quanti, e la natura steisa dei simboli: ritratti, non mi fanno punto

<sup>115</sup> V. DEMPSTER, tav. 77, 78.

<sup>(</sup>a) V. l'avvertenza a pag. 148.

dubitare, che dessi non sieno generalmente veri vasi etruschi di manifattura locale.

# TAV. XCVI.

 In questa rarissima tazza del museo privato del Sig. Pr. di Canino, figure nere, bianche e pavonazze, si rappresenta al vero un convoglio funebre.

A sinistra di chi guarda si vede la porta della terra. d'onde è uscito il convoglio per accompagnare il morto alla destinatagli sepoltura. Cinque figure militari armate d'elmo e di clipeo, con lancia abbassata, seguono mesti il carro funebre tirato da due mule, Sul carro sta disteso il defunto barbato coperto di una coltre con volto scoperto, e con acconcio ornamento in testa, che può essere il serto funebre. Due giovanetti d'ambo i sessi, che vogliono aversi per figli, stanno sedenti dall' uno e dall'altro lato sopra il feretro custodi del corpo, seguitato appresso da uno de' più prossimi parenti cinto del pallio, e in atteggiamento di duolo. Gli va dietro il tibicine con due tibie alla bocca, consueto accompagnatore dei funerali. Due prefiche fanno il tribolo piangendo. Ivi presso è il luogo della sepoltura: vi si vede bene figurata la porta stessa della grotta con alberi attorno, indicanti sito campestre. Vedi tav. Lvi. 1. 2.

 Vaso grande a due manichi a colonnette, forma nou cousueta tra i volcenti; figure nerc, rosse e bianche. — Pr. di Canino. Sacrifizio di vero costume a Prispo. Dinanzi l'Erme del dio, uno dei sacrificanti taglia col coltello le viseere della vittima apparecchiate sopra un desco: al di sotto si vede messo per terra il capo reciso di un capro, e il catino entro cui raccoglievasi il sangue dell'ostia: le due cosee divise dell'animale ismoolato atanno appese in alto alla parete, insieme con una vitta o benda, simbolo di rito e luogo sacro. L'altro sacrificatore di faccia all'ara solleva tra fiammante fuoco con una lingula il viscere della vittima per meglio esplorarlo, vietando la religione il toccarlo collemani.

Nel rovescio due guerrieri pedoni combattenti.

Questo vaso, il quale conteneva le ceneri del morto, fu trovato chiuso dentro una cassa di pietra del paese o sia di nenfro, che fornava da per se una tomba. V'erano chiusi parimente un solo balsaniario di alabastro e una coppa di terra da libazione, che avevano servito ambedure al rito funereo.

Vaso a due manichi, figure gialle in campo nero.
 Pr. di Canino.

Ritto su di un'altura in sito campestre vedesi un Erme di Priapo, custode dei luoghi colti. Un Fauno barbato gli passa dinanzi, avente un ligone o altro strumento rusticale in mano. Vedi tav. cxvv. 2. 3.

 Tazza senza manico, figure nere, bianche e pavonazze. — Pr. di Canino.

Due figure giovanili alate, con un ginocchio piegato a terra combattono l'una contro l'altra armate d'arco e di clava. Al loro fianco una sfinge alata e

 Piecolo balsamario , figure nere e rosse. — Candelori.

Genio alate eon ali distese, e un'oca da presso. Vedi tav. xcix. 10.

Produco in questa tavola altri esemplari di vasi che possono aversi meno dubbiamente per etruschi. Tal è per fermo la tazza ov' e figurato il convoglio funebre: scena al tutto locale e conforme al costume etrusco. Le figure virili ben barbate mostrano di più con certezza, che l'uso della barba era tutt'ora comune in Etruria all'epoca di quel dipinto: uso che si mantenne anche in Roma fino alla metà del quinto secolo 116. - Il dipinto figurato num. 4. ripresenta la solita scena dei due geni buono e malo contrastanti fra loro: benchè quivi si veda bene a proposito come il simbolo andava alterandosi dalle sue primitive fogge per fatto degli artefici, pigliando forme che sentono sì visibilmente della maniera secondaria dell'arte. Quella clava, nè quell'arco scitico, non sono affatto del primo mito. Mostrerò appresso quanto più maggiormente l'arte grecizzante cangiasse di poi in opere di scultura le forme antiche.

#### TAV. XCVII.

Coppa grande a due anse di argilla piuttosto grave 116 Vedi Tom. 11. p. 206, in oltre p. 266, 267. color biancastro: figure dipinte a più colori; bianco, rossigno, e verde olivastro.

Un gran tendone sospeso e legato con funi mostra che la scena qui rappresentata si passa allo scoperto in campagna sperta. Siede il padrone Arcesilao APREZIAAE su di una sedia, che ha per ornamento abbasso una pastera bacchica. Desso è barbato, con capelli in sulla fronte inanellati e chioma prolissa: tiene il capo coperto di un cappello di forma singolare, e nella destra uno scettro o bastone che termina a guisa di fiore (Vedi tav. xxx. 4.): ha per veste una lunga tunica e manto posato sulle braccia, con calzari a punta (tirrenici) d'alte suola.

Un ministro principale 1000PTOE sta da presso al padrone favellando seco lui: un altro ministro ASMOE (unancano due lettere per rottura al piede; forse ETAGMOE) guarda al bacino della stadera, dov'è posto il frumento inseceta per peisarlo; due servi, l' uno OTTKO (\$\frac{\text{open}}{\text{open}}\$) sta legando con funicelle un sacco già ripieno del frumento, che si vede ammonisto qua e là per terra: l'altro 1900/000D porta in spalla un altro sacco legato per porlo sulla stadera. Un pesatore ENITOMAXOE bada al peso, guardando attentamente alla linguetta. Sul bacino sinistro della stadera sono i pesi sovrapposti l'uno all'altro: paiono pezzi di pietra, usanza antica, per essere nel dipinto figurati informi e di colore biancestro.

La lucertola ritratta a sinistra di chi guarda mostra che la scena ha quivi luogo in stagione estiva: così la natura degli uccelli, e animali dipinti nella parte superiore, indicano bene la qualità del paese marcuamano dove si è fatta la messe.

Nel piano inferiore si vede rappresentato il granaio. Il custode \*BLAKOE siede alla porta: due servi,
vestiti come tutti gli altri con veste corta sino alle
ginocchia, portano un sacco ciascuno in spalla per
ammontarli nel gransio: uno di essi ha per nome
MAEN o Maes: nome proprio serrile, che si ritrova
frequente in lapidi greche e latine '17. Si osservi anche in questo al costume: i servi, ministri principali
del signore, portano in capo un berrettino, forse di
cuoio (galericulum): i servi inferiori ne sono senza.
Tutti bensì hauno i capelli corti, eccetto il padrone
che porta lunga chioma: segno precipuo d'ingenua
nacciia.

Quanto è degna per il soggetto raro la pittura di questo vaso, tanto n'è rozza l'escozione e negletto il disegno. Puossi probabilimente presumere, che siasi qui figurata una scena locale e domestica: forse così volle quel ricco possidente Arcesilao. Chi sa s'ei uno cra un greco stabilitosi in Vulci, o in altra parte delle mostre pingui maremme si feconde di biade? Ecco tutta volta un nuovo esempio di vaso fabbricato sul luogo, di speciale fattura, che sente aucor molto-del costume e del fare antico.

2. Coppa a due anse, figure gialle in campo nero.

— Pr. di Canino; num. 1185 del catalogo.

117 Mais, GRUTER, MCXXVII. 8. et al.

Nell'interno un giovane sacrificatore tiene in sulle finame dell'altare una lingula, dov'è infilzato il viscere della vittima, ch'egli va esplorando attentamente. Sulla faccia dell'altare è figurato un serpente: rettile profetico, e simbolo insieme di buon augurio. Le due palette e la capedine sono altri arredi del sacrifizio. Da un lato NAEPXZ (per metatesi Naspus): l'altra iscrizione incerta 110.

All'esterno una saltazione bacchica di dicci giovani parte nudi, parte col manto gettato in sulla spalla, e tutti incoronati di fori, portano in mano o cantaro, o corno potorio, o altri arredi del rito hacchico: sonovi attorno parecchie iscrizioni trascritte nel citato catalogo (124. XXVII. 1355 bis. — Pare cosa certa che il tema della figura esposta sia il sacrifizio stesso augurale, che facevasi tutte volte nelle orgio bacchiche.

3. Altra coppa a due manichi, figure gialle in campo nero. — Pr. di Canino.

Un giovane di contado vestito e calzato alla rustica, regge sopra un bastone due panieri appesivi coll'uncino, e ch'ei va posando a terra: quel bastonecllo a'suoi piedi è senza dubbio il pedo viatorio del gio-

<sup>118</sup> Non bisogua maravigliani troppo delle frequenti transponitioni, motazioni, e omissioni di lettere, notate nelle leggende dei vasi: l'uno della regolata settitura non, era comune anticamente: nè si fa gran torto a chi poneva tali epigrafi, fosse pure il pittore o il vasaio, credendo chi escrivesse come parlara, senza molto curravi delle regola dei graniunatici.

vinetto: sta appeso in alto un arnese villesco. Intorno la solita leggenda HOHAI KAAOX, aggiuntavi l'attica esclamazione NAIXI-

#### TAV. XCVIII.

1. Vaso a due manichi, figure nere in campo giallo: trovate a Tarquinia già nel 1809.

Zuffa simbolica di animali, di stile etrusco, molto simile ai bronzi perugini esposti di sopra. Vedi pag. 30., 66. n. 2:, 75.

2. Frammento di una tazza senza piede simile a quella figurata tav. xcrx. 2. Fu trovato presso Arezzo. Vi è dipinta di stile vetusto una caccia a piecole figure nere e rosse in campo giallo di finissima creta.

Vaso di fina creta, figure nere, bianche e rosse.
 Candelori.

Il toro, per la massima parte dei popoli antichi, era un emblema di gran momento, come aimbolo del sole o della forza fecondaute. Qui ne sono figurati tre: due bene membruti, e un torello. Uno dei maggiori, posto sopra l'altare in quell'atteggiamento mistrioso di cozzare, vi simboleggia l'essere suo generatore. Come vittima compete agualmente il bove a Baeco, Minerva, Mercurio e altre divinità: la giovenca ad Apollo 19.

4. Piccolo gotto (cyathus), in cui parimente sono

<sup>119</sup> ALCARUS ap. PAUSAN. VII. 20.

effigiati tre tori, con altrettante figure virili coleate., dipinte a nero in fondo gialletto. — Pr. di Canino.

# TAV. XCIX.

In questa tavola mi sono proposto dare una serie di vasi volcenti uniti insieme con lo scopo principale di porre sotto gli occhi dell'osservatore le forme o più usitate, o più rare, che finora siensi vedute in quei vasellami di recente scoperta: mostrare in oltre la relazione che queste forme hanno col soggetto del dipinto, e coll'uso stesso dei vasi: ed in fine perchè possa farsene paragone con i vasi dipinti che vengono della Magna Grecia, di Sicilia, e della Campania massimamente.

 Ciotola, o piccola tazza a due alte anse di finissima argilla, con volto umano da ciascan lato. — Candelori.

Le fettezze giovanili e delicate che sentono della femmina, il tipo fisico, piuttosto forestiero, che nostrale, la corona d'ellera che tiene in capo, i delini figurati nel fregio interno, lo fanno subito riconoscere per un Bacco ancora adolescente. Gli orecchi forati fan pensare che vi fossero appesi due piecoli pendenti. — Non può vedersi vasello più leggiadro di questo: il volto è del nativo color della creta rossiccio: gli occhi, le ciglia, la corona d'ellera, i delfini, vi sono dipinti finemente a nero soltanto.

2. Ciotola a due manichi terminata di sotto in

In mezzo di tralci di vite con pampani attentamente disposti, due grandi occhioni, con corrispondenti so-pracciglis e tratto del naso, sono quivi un emblema di Bacco, come dissi di sopra pag. 129. Due Satiri in atto di correre furibondi compiono la pittura del vaso, che si ripete tal quale dall'altro lato.

Le anse che hanno ambedue queste ciotole, e parecchie altre di simile forma da me vedute, mostrano bene chi etano fatte per servire a bere, benche mancanti di piedi per poggiarle in tavola. A questo si suppliva mediante certi piccoli eerchielli in terra cotta della forma che qui si vede num. 4, sopra i quali si posava la tazza: e sicuramente, atteso la finezza ed eleganza estrema di questi vasi, erasi questa una delle fogge di bere usata alle mense convivali più squisite, col prescritto rito di dover vuotare fino all'ultima gocciola il recipiente.

5. 6. 7. Tazze da bere a un manico leggerissime, di forma e tornitura tutta eleganza: figure nere, bianche e rosse con cotorni a grafito molto fine. — Pr. di Canino.

Nella prima, Bacco barbato orientale cinto della sue bassaride se ne sta colcato in riposo sotto un pergolato di viti, con due femmine baccanti intorno.

Nell'interno, all'attaccatura del manico, si vede effigiata a rilievo, con qualche lineamento dipinto, una bella testinata di Bacco toro incoronato: Nella seconda e terza tazza si ripetono per simbolo principale i due grandi occhioni, e per episodico pegasi e uccelli a volto femineo, come in altir vasi. Spesse volte il pegaso si trova effigiato anche nelle figuline di Chiusi (tav. xxv. 2., xxvr. 5): e vi sta beno da per tutto come parto gorgonico.

 Vaso grande a due manichi, ovvero anfora Dionisia, figure nere, bianche e rosse, di creta e di stile molto simile a quello della tav. xcv. 120. — Candelori.

Vedesi l'Idra a dodici teste in gran movimento, bramosa del cibo di vivi animali, che le porge un giovine, cinto di breve tunica. — Nel rovescio Centauri dendrofori, ciascuno dei quali porta nell'altra mano un cerbiatto.

Nella zona inferiore sfingi, leoni, tigri e altri animali simbolici. Intorno al collo del vaso fiori di loto campanulare.

 Anfora simile, figure nere, bianche e rosse. — Candelori.

Due smisurati occhioni in mezzo dei quali Ercole coperto della sua leonina, con turcasso sospeso agli omeri, e colla sua clava nella sinistra, preude il vinoentro il doglio di Folo Centauro. Nel rovescio lo stesso simbolo degli occhioni, e due centauri con zampe

Tom. III.

<sup>120</sup> Entrambi i vasi possono servire di norma all'osservatore per riconoscere le altre stoviglie d'uguale maniera, che porgo nella presente tavola ed altrove.

cavalline: tutt' intorno rami di vite portanti grappoli d'uva. Sotto il piede la cifra delineata.

10. Anfora simile, figure come sopra. — Candelori. Un Genio bacchico con le ali volanti agli omeri ed ai calzari, e con rami d'ellera-in mano. È verisimile che egli sia il Genio atesso che s'invocava a quelle cerimonie di baccanti.

10. bis. Nel rovescio, Ulisse legato con funicelle sotto il ventre d'un montone fugge l'ira di Poliemo. In altre pitture di vasi volcenti vedesi Ulisse non più legato, ma giacente sotto il ventre del montone, abbracciendogli con ambe le mani il dorso, come lo deserire Omero.

11. Idria, figure nere, bianche e rosse. - Feoli.

Nel primo fregio sfingi alate con rami d'ellera: nel fregio sottoposto pegasi, e in mezzo di quelli figure nude virili in azione di baccanti.

Grande idria con quadro mitologico unico principale, figure nere, bianche e purpuree: sotto il piede la sigla contrassegnata. — Candelori.

Ercole citaredo sedente, coperto di pelle leonina, col suo carchesio e la clava sospesa dietro all'omero sinistro, tocsa le corde della lira col plettro; fra l'armi d'Ercole è qui notabile anche lo seudo poggiato in terra, che ha per impresa la testa d'un toro. Stanno ad ascoltarlo da un lato Bacco barbuto ritui in piedi, che tiene in una mano il cantaro, nell'altra rami di vite che ombreggiano il tehano eroe: le altre sue deità protettrici Mercurio e Minerva sono dall'altro lato.

Nel quadro episodico superiore una quadriga di guerra, con altre figure di pedoni armati.

12. Vaso grande a un manico della forma dell'olpe con ampio ventre; figure nere, rosse e bianche. — Candelori.

Nelle sue zone superiore ed inferiore leoni, tigri, caproni, volatili, e altre specie animali, come nei vasi tav. LXXIV. 7. 8, cui molto rassomigliano per lo stile, e per la qualità del dipinto. L'ornato a squame, nel corpo del vaso, si ripete molto spesso in questa specie vasellami, anch' essi Dionisiaci.

13. Vasello a un manico, figure nere in campo biancastro, di stile antico: sotto il piede una sigla.

— Candelori.

Bacco, Apollo citaredo, e Mercurio, con tralci di vite interno.

14. Altro vaso a un manico, figure nere e rosse: sotto il piede la sigla disegnata. — Candelori.

Bacco barbato con cantaro a due alte ause, e il suo capro diletto a' piedi: tutt' intorno per fregio tralci di vite con grappi d'uva, e rami d'ellera.

 Coppa a due manichi, figure nere, rosse e bianche. — Candelori.

In ambo i lati all'esterno due occhioni, e nel mezzo una testa barbata con capelli profissi, che atteso il petaso che porta in capo hen può essere quivi Mercurio Ctonio. Tralci, e grappoli d'uva fanno tutto l'ornato.

 16. 17. Coppe a due anse, figure come sopra, della forma e figurazione la più consueta, e con dipinto volgare. Al di fuori due grandi occhioni da ciascun lato, simbolo che si trova sempre accompagnato con animali appartenenti a Bacco in questa specie numerosa di cylix: più raro è il genietto slato e la doppia sfinge, come nel num. 17. — Nell'interno ciascuno di questi vasi porta dipinta a più colori la mostruosa testa gorgonica disegnata tav. cu. 10.

#### TAV. C.

1. Vaso a due manichi alto un palmo circa, figure rosse in campo nero. — Pr. di Canino.

Diana e Atteone. Il pittore ha qui seguito la narrazione d' Euripide, che fa divorato Atteone dai cani di Diana, per aver avuto l'arroganza di chiannarsi più valente cacciatore di lei. La casta dea vi tiene pronte e preparate all'uopo le sue proprie armi. Atteone assalito con furore da tre veltri, si difende da quelli col suo pedo pastorale. Si paragoni lo stile, e in un le fogge elleniche di questo quadro con lo stile arcacioc della tav. LXXXIV. 1. 3.

2. Tazza da bere di finissimo materiale con alto sottopiede, da porgersi gentilmente con le due dita: il vaso è di color nero dentro e fuori, eccetto i due quadretti con figurine delicatissime in campo rosso di stile arcaico. — Pr. di Canino.

Nel prime quadretto, con iscrizione, vedesi Ercole armato del solo gladio vincitore di Cieno, assistente Mercurio: nell'altro Ercole combattitore di Acheloo gli schianta dal capo uno de'suoi corni. 3. Vaso a un manico di bella vernice, figure nere, bianche e rosse. — Candelori.

Ercole con la sua leonina posta sal braccio manco a difesa, e col gladio nella destra, assale furiosamente una figura con lunga barba cuneiforme, capellatura prolissa, e benda in testa, la quale tranquilla se ne sta colcata ed immobile. Un genio colle ali spiegate apparisce librato in alto, e si frappone ai colpi di Ercole.

Non saprei a qual fatto delle Eraclee attribuire il mito con sì viva azione rappresentato in questo bel vasetto. I tralci di vite per adornamento fanno solo pensare che desso possa avere relazione alcuna colle storie di Bacco.

4. Piattello di fina creta, figura nera in campo giallo: finissimo è il graffito: sull' orlo del piatto cordone nero, e simile cordone nel piede. — Feoli.

Un sonstore con lunga tibia di foggia particolare. Tiene per appoggiarla l'usata correggiola alla bocca: in testa porta una berretta fatta a punta con due pendagli da ciascun lato, dove passa l'orecchio: tiene cinta al fianco sinistro una teca, entro cui stanno riposti altri strumenti da fiato: il vestiario stretto alla vita si direbbe tutto fregiato in sul drappo con rabeschi: non ha calzari in piede. Sicuramente questi è un Subulo, o sonatore di tibia: coll'istesso vestiario da festa ho veduto ritratto in altro piattello anche un sagittario.

Parecchi piattelli consimili trovansi nel privato museo del Sig. Pr. di Canino con una sola figura, tra le quali talune di bizzarro significato: altre con manifesta allusione alle orgie dei baccanti: per esempio una femmina in positura molto agitata, che in ciascuna mano tiene l'organo della generazione <sup>131</sup>: funzione rituale che usavasi nelle cerimonie iniziatorie. Voglio pure mentovare un uomo che vi sta evocando due robusti Falli.

Questi piattelli servivano, com io credo, ai banchetti notturni delle orige, dappoichè per allettare maggiore molititudine, s'aggiunsero alla religione di Bacco anche i piaceri de cibi e del vino 133. Altri piattelli, che si rinvengono parimente nei sepoleri, o avevano servito come arredi della com funebre, o s'adoperavano all'uopo per fare le dovute oblazioni. Di tale specie sono quelli disegnati nellu tavola appresso ct. 7-11. e tav. ct. 5.

#### TAV. CI.

- Balsamario di alabastro: è certamente un vaso egizio di forma funebre: la testa può essere d'Iside o di Atyhr, ambedne divinità infernali. — Candelori.
- 3. Balsamario in terra cotta pitturato e graffito di forma animalesca, che molto si rassomiglia a un Cinocefalo, grossa specie di scimmia egizia, che simboleggiava il dio Thoth: regge con le due zampe d'a-
- 121 The yerristas öpyarur, conf. Plotin. Eunead. m. I. vi. 19. p. 321-322.
  - 222. LIV. XXXX. 8.

vanti un vasello circolare, su cui è dipinta una piccola oca.

- 3. Balsamario d'uguale fattura avente la forma medesima di una scimmia etiopica o egizia.
- 4. Balsamario a base rotonda in terra cotta dipinto a colori, e in foggia di una testa feminea, che ba lunghe ciocche di capelli legati con piccole vitte o fettucce. Le sembianze della donna, o dea che siasi, sentono molto del tipo fisico egizio.
- 5. Balsamario egizio in terra cotta verniciata e dipinta a colori. La figura può essere di Serapide.
- 6. Balsamario in terra cotta pitturato con ornati a più colori, avente la forma d'una gamba umana cou piede calzato. — I mettovati cinque balsamari nel museo del Pr. di Canino.
- 7. 8. 9. Vaselli in terra cotta un poco grere, a similitudine di piattello alquanto concavo, con liste circolari nere sul foudo giallo. Ilanno iscrizioni abbreviate etrasche di nomi e cognomi gentilizi, come mostrano queste qualtro leggende. La più notabile è quella della Gens Spurinna, casato etrusco di ragguardevole prosspia, già cognito per molte altre iscrizioni etrusche e latine. Pr. di Canino.
- 10. 11. Piattelli in terra nera non cotta con etrusche iscrizioni graffite, ambo trovati di recente a Chiusi.
- 12. Vaso da bere della forma del Rhyton, imitante una coscia, gamba e piede umano, con testa di Bacco barbato sotto l'orlo del vaso. La correla-

zione simbolica della coscia con la nascita misteriosa del nume, secondo mitologia, è qui manifesta. — In terra nera di Chiusi. Vedasi per confronto tav. xxiv. 2.

- 13. Piccola tazza in terra pera parimente di Chiusi, con iscrizione etrusca graffita nell'interno n.º 13. bis.
- 14. Gutto in terra rossa con iscrizione etrusca sul manico fattavi a stampa in mezzo a due marchi: nome e contrassegni del vassio. Questo vasello di fina creta fu trovato a Chiusi. Nel manico di un gatto simile del nuusco di Volterra, e colà trovato, si legge la medesima iscrizione etrusca Atracemi: all' opposto in due altri manichi l'epigrafe stessa v'apparisce scritta alla latina da sinistra a deatra: indizio certo di bassa età, manifestata ancora dalla forma quadrata delle lettere. Tutti vengono da una fabbrica stessa, che poteva essere aretina, e mostrano come il commercio spandeva per un paese o l'altro queste cercate figuline nostrali.
- 15. Iscrizione etrusca intera, graffita nel vaso tavola xxvn. 9.
- 16. Iscrizione etrusca graffita nel sottopiede d'un vaso rotto già dipiuto ritrovatosi a Vulci. — Candelori.
- 17. Iscrizione sull'orlo di un'anfora Dionisia di rozzo dipinto, con diverse figure di uccelli a volto umano, simbolo consueto dell'anima. Feoli.

Non posso citare fuori di questa epigrafe altre iscrizioni per me vedute scritte a caratteri etruschi nel corpo del vaso. Il nome di Arunte Aruthe si legge beusi graftito nel manico di un altro vaso di volgare

pittura (Museum Etrusque, num. 1500), e scritto pure alla latina sotto il piede di un'anfora (idem. num. 1710). Le iniziali etrusche di altri non pochi prenomi e nomi si veggono però frequentemente o graffite, o dipinte sotto il piede di queste stoviglie: le mie tavole ne danno parecchi esempi, e in più gran numero il citato Museo Etrusco del Pr. di Canino. Sono esse molto probabilmente le iniziali del nome stesso dei proprietari de' vasi : più sovente questi nomi sono segnati con pure cifre, o con nessi e monogrammi: talvolta vi sono contrassegni e marchj che paiono dei vasai; come per esempio una tazza, una cuspide, un serpe, o altro segnale.

Per mera singolarità del fatto voglio qui notare, che le sigle di alcuni nobili vasi (vedi sopra tav. xxv. xxiv. 2. e Museum Etrusque num. 172. 304. 238.) sono presso che simili a quelle che si veggono figurate sopra le pietre messe in opera nelle mura di Pompeja in questa forma 123.



TAV. CII. 1. Testa gorgonica effigiata nel centro di una coppa a due anse, figure nere le virili, bianche le muliebri,

123. Vedi Mazois, Ruines de Pompei, tav. xiii. p. 35.

con tinte di color pavonazzo scuro: diametro un palmo e 4 once. — Presso Candelori.

All'esterno due grandi occhioni da ciascun lato, in mezzo de'quali Bacco barbato porge il corno potorio alla sua dea per simbolo d'unione.

Nell'interno, al centro, vedesi la figurata testa gorgonica num. 1. Le stanno intorno sette gruppi di maschio e femmina nudi, accoppiati tra loro in differenti positure e atteggiamenti. Tre piecoli bambini, nati di quelle unioni, sono situati al lembo del vaso in giaciture infantili. Sei figure barbate, che paiono androgini, cinto il capo d'uno strofio, stanno in piè frapposte fra l'una e l'altra coppia, come incitatori di quelle unioni carnali: eccetto un di loro inchiuato alla sommità della testa gorgonica in atto di supplicazione.

In questo vaso, unico per rarità, abbiamo da un lato chiaramente aimboleggiata l'unione di Bacco con la dea, e il geroglifico atesso figuratovi di quel gran nume del paganesimo, o sia li due grandi occitioni.

Nell'interno i replicati accoppiamenti, e il prodotto di quelli, mostrano Bacco autore supremo della forza generativa della natura, il cui mistero è convenevol-mente simboleggiato dagli androgini presenti. La testa gorgonica sannuta porge non dubbiamente il simbolo stesso di Bacco, ivi qualificato iddio degli inferni. Questa doppia e opposta natura del nume potente si trova qui figurata sotto attributi suoi propri: cioè qual generatore della vita, e distruttore insieme di

quella: domma principalissimo dei misteri di Bacco. - In altre coppe somiglianti, che non vado rammentando, ho veduto dipinti uguali accoppiamenti di maschio e femmina, sempre accompagnati col simbolo terribile della testa gorgonica, o con quello degli occhioni: quindi di concetto allegorico uniforme, significativo del dio della natura intera, produttore e rigeneratore di tutti gli enti. Una grande coppa del Pr. di Canino, unica di tal foggia, ha per suo piede l'organo stesso della generazione di tutto rilievo; per dipinto in ambo i lati ha gli occhioni; e in mezzo a questi Bacco con Libera e due congiungimenti sul letto. - All'opposto in parecchie anfore Dionisie della forma tav. xcix. 7, si trovano alle volte figurate vere rappresentazioni d'orgie bacchiche con mescolanza di maschi con femmine, e con accoppiamenti sì nefandi tra l'ebbrezza del vino, che non pare di troppo infamata la narrazione che ha data Livio di quelle notturne superstizioni, già tanto radicate in Etruria, prima che in Roma 124. Sopra questi vasi medesimi, di cui ragiono, si trovano pure iscrizioni grecamente scritte di costruzione inviluppata e di suoni inusitati, che do trascritte tav. CXVIII. 3. 4. Sono esse tante invocazioni e acclamazioni al dio, voci rituali e liturgiche, che i baccanti gridavano con clamori grandi durante le cerimonie del sacrifizio: voci che qui nel dipinto descritto si tengono per esclamate dalle figure poste in

<sup>124</sup> Liv. xxxix. 8. sqq.

azione. Così per la pittura di questi vasi abbiamo sotto gli occhi rappresentate al vivo quelle turpi scene, insieme lussuriose e malvagie, che di tanto infettarono i domestici costumi. Per ultimo debbo notare, che il disegno non corretto, e la qualità del dipinto nei vasi soprammentovati, accennano decadenza notabile nell'arte: circostanza di molto momento, la quale viene in prova che i vasi stessi, come dissi per avanti nel testo, non possono essere più antichi del quinto e sesto secolo. Vedi Tom. n. p. 266-67.

- 2. 3. Testa della Gorgone con la lingua tirata fuori, effigiata sopra due vasi in terra nera di Chiusi.
- La stessa testa dipinta in grande a colori sopra le pareti d'una camera interna del sepolero chiusino tay. LXIX.
- 5. Piattello in terra nera trovato a Chiusi, ov'è graffita la testa gorgonica, con etrusca iscrizione attorno di tema notabile: avverto soltanto che la voce \$AIZUYY), Clunsiax, o Clusinus, è gentilizio manifesto dalle patria Clusium: più anticamente Camars: quindi altri titoli etruschi chiusini danno il casato dei Camari: 13N19AMAD.
- Figura intera del mostro gorgonico tratta da un vaso chiusino in terra nera, con ali distese che si muovono dal petto, come nella tav. xxxx.
- 7. Lo stesso mostro diversamente effigiato in altro vaso chiusino.
- 8. Testa gorgonica sannuta con due corna in fronte, tratta da un frammento di vaso chiusino.

- Testa della Gorgone con due ali al capo; frammento in bronzo di un arnese sacro. — Pr. di Canino.
- 10. Testa gorgonica dipinta a nero, bianco e rosso, quale si trova effigiata nel centro della massima parte delle coppe figurate tav. xcix. 16. 17:
- 11. Foglia d'oro coll'impronta di una Gorgone fattavi a stampa: fu trovata con altre foglie simili in un scpolcro etrusco presso di Orbitello, per ornato di una corona funebre in capo del morto. — Galleria di Firenze.
- Foglia d'oro con piccola testina gorgonica trovata in un sepolero chiusino.
- Altra foglia d'oro con testa di Gorgone coll'ali spiegate. — Galleria di Firenze.
- 14. Parte di un fregio fatto a stampa in lamina di rame argentato che ricorre intorno a una cista mistica di bronzo, senz'altro ornato: i mostri gorgonici si seguono l'uno dietro l'altro intrecciati con serpenti al crine. — Pr. di Canino.
- 15. Testa della Gorgone con serpenti in movimento alla chioma, frammento in bronzo. Pr. di Canino.

La testa della Gorgone tiene un gran posto nei monumenti sepolerali dell'Etruria. Ella vi comparisee come un simbolo primario non solo nelle opere più vetuste, ma in quelle di minore antichità, sieno desse sculte o dipinte: Questa tavola stessa ctt, che pongo davanti agli occhi, mostra come il simbolo gorgonico dalle sue prime forme spaventose e terribili, passò a lineamenti che sentono di gusto ellenico, come il num. 9. 15, e più visibilmente ancora in altri monumenti di più bassa età, quali sono massimamente le sculture delle urne volterrane, o quelle in terra cotta dipinte a più colori della regione di Chiusi 125. Questa testa mostruosa ha dovuto essere in origine un simbolo orientale, come tanti altri d'uguale natura. La sua propria sede era negli inferni 126. I Greci la chiamarono, 70078107, indi γοργοτειον, come a dire un volto terribile, o altrimenti uno spauracchio. Come tale i guerrieri la portavano effigiata sopra gli scudi, per infondere spavento nel cuore dei nemici: l'arte figurativa l'appropriava coll'istesso concetto alla guerriera Pallade Tritonia, ponendo la terribile immagine o sopra l'egida divina, o sopra lo scudo: poscia, in età meno antica, la fece servire alle sue ingegnose fantasie, ripresentandola d'ogni maniera con forme ideali, anche nelle opere elleniche le più perfette. All'opposto in Etruria, sempre tenace nelle sue antiche credenze, si mantenne con poca o niuna alterazione il mito primitivo: e la Gorgone infernale sannuta continuò pur sempre ad esservi l'immagine simbolica la più popolare del dio malo, di Manto o Vedio, ch'è quanto dire grecamente di Bacco Ctonio o Zagreo. Sotto

125 Vedi DEMPSTER. Tav. 82. 2. 83. 5.; Mus. Etr. T. 1. tavola 157. 5. Tom. in. tav. 14. 3. et al.

126 HOMER. Odyss. x1. 632; conf. Abistoff. in Ranis 480.; Arollop. ii. 5. 12.; Vingil. vi. 289.; Sil. xiii. 587.

quest' unico aspetto lo abbismo veduto figurato in tutti i monumenti fin'ora esposti: non diversamente nelle medaglie di Populonia <sup>32</sup> la Gorgone, anzichè per una immagine del disco lunare, come opinava l'Eckel, si vuol riconoscere per un emblema di Bacco, il dio grande, venerato in Etruria altumente, quanto almeno Osiride era riverito in Egitto <sup>38</sup>. Ambedue nature dell'anima universale del mondo, e dello spirito motore delle sfere; rappresentazioni della suprenna forza generatus della natura; divinità insieme celesti ed infersali; ora generatori d'ogni eccelenza vitale, ora distruttori insorabili; in somma si piesi di attributi e buoni e malvagi, che sopra tutti gli altri iddii dell'etrusca ed gizia mitologia venivano coltivati dai mortali.

Qui torna a proposito ripetere ciò che dissi nel testo Tun. p. 253-54. — L'uso dei vasi dipinti sotterrati nei sepolori appresso al morto esser derivato dal culto e dai misteri di Bacco. L'osservatore imparziale, non preoccupato d'idee sistematiche, ne trova esso stesso la prova, e insieme la conferma, negli esemplari dei vasi,

<sup>127</sup> Vedi tav. cxv. 11.

<sup>128</sup> Al momento di porre in torchio questo foglio viene a mia notizia opportunamente, che in una patera del Sig. Pr. O. Gerhard, dové Boaco e Senucle, e in un firmmento di altra patera del Cav. Thorwaldsen, Bacco vi porta il soprannome etrusco, ignoto per l'inanani, di ¿HYJ § V. Phuphihaus: dal qual titolo divino, uno dei tanti che competevasi à Bacco, non male si può presumere che pigliasse il suo noue Populonia.

ed altri monumenti per me pubblicati, che pur sono menomissima parte di quelli venuti a luce più recentemente. Tutti gli altri vasi dipinti finora editi per le stampe, tutti i musei dell' Europa, fanno in oltre certissima dimostranza che la religione ed i riti di Bacco sono il tema più principale e frequente delle pitture dei vasi. Ho detto altrove. Tom. II. p. 212. 254., perchè gli argomenti eroici e gli atletici s'addicono anch' essi molto bene alle onoranze che facevansi ai morti, come simboli della sperata beatitudine degli eroi. Nè solamente le pitture dei vasi, ma i dipinti medesimi dei sepolcri, le sculture delle urne, i bronzi, le patere, in breve ogni altro arredo figurato dell'esequie, dimostrano una medesima unica serie d'idee religiose, conservatesi fino all'ultimo periodo dell' etrusca nazione. Che poi molta parte delle stoviglie che si rinvengono nei sepolcri avesse servito ai conviti funerei, e per religione si lasciasse entro la tomba, lo sa vedere la qualità stessa di certi vasellamenti, tanti piattelli, tante tazze da bere, tanti nappi bellissimi, ed altre sorta vasi puramente convivali. Solendide e costose assai erano coteste cene funebri. Luciano diceva satireggiando, che i morti vivevano in inferno di quel che i parenti e gli amici dissipavano nella di loro sepoltura.

Ai monumenti finora esposti mi sono ingegnato di dare, meglio che per me si poteva, una spiegzaione piena, semplice e ragionevole, ammaestrato da lunga esperienza, e dai molti naufragi degli sponitori, che le interpretazioni più dottorali non sono le migliori. Benchè io riferisca buon numero delle mie spiegazioni alla dottrina dell' Erebo, o sia alle popolari credenze circa lo stato di una vita futura, non sarò già tacciato per questo di essere caduto nelle fantasie di un sistema prefisso: il senso allegorico lo traggo da simboli evidenti, e dall'uso stesso funcreo dei monumenti, tutti ritrovati entro i sepolori allato dei corpi morti, o contenenti il cenere di quelli. Perchè tutto in cotesti monumenti, come più volte ho mostrato con evidenza, s'attiene a un solo e unico ordine d'idee predominanti, religiose insieme e morali. In quella forma che le pitture delle mummie, le tavolc dei papiri, le stele istoriate, e generalmente i monumenti funebri degli Egizi, porgono tutti insieme sotto variate immagini una medesima significanza d'idee, ed un figuramento conforme. Altri esporranno forse diversamente con dichiarazioni più soddisfacenti. Io sarò lieto se di tal modo potrà ottenere la scienza avanzamento e profitto.

Aggiungo per ultimo che nel numero presso che innumerabile di vasi fin'ora trovati a Vulci uon vi mancano nè pure di quelli fregiati con belle dorature, come si veggono talvolta in vasi della Magna Grecia. Una coppa bellissima a due anse di tal sorta fu ritrovata mentre io era sul posto, ed appartiene oggidi al Pr. di Canino, fortunato possessore di parecchie altre stoviglie d'uguale maniera. Nell'interno vi è dipinta in campo bianco una Giunoue in piede con la Tov. III.

leggenda IIPA, vestita di una tunica candida con peplo purpurco, il cui lembo è fregiato a palme colore su colore: il volto incarnato della dea è vago e bello: il suo diadema, il monile, e lo scettro che tiene nella destra sono a rilievo indorati con grossa foglia d'oro. Non può vedersi lavoro più ben finito: è inutile il dire che lo stile del dipinto e il gusto di sì fatti vasi mostrano un'arte lassureggiante non corretta, nè troppo antica.

#### TAV. CIII.

 Tazza a un alto manico, figure rosse in fondo nero, della forma medesima num. 6. tav. xcix. — Pr. di Canino.

Molto singolare, quanto nuovo e gradito, dorrà parere all'osservatore il tema di questo dipinto. Vi si vede un uomo sedente TARAITIOX, involte le ginocchia nel suo manto, che sta leggendo un volume o papiro. Due giovani uditori, cinti del pallio, ed ambo appoggiati a un nodoso bastone, attentamente lo ascoltano. Dinanzi al leggitore è uno scrigno atto a contenere i volumi, sul di cui coperchio leggesi il titolo XIFONRIE. Gli arredi appesi in alto possono essere thecae, denotative la professione del maestro. A lato dei due Efebi uditori è la solita epigrafe KANOX: nel mezzo dello scrigno KANE.

È nota la sapienza di Chirone instruttore de' più famosi eroi. Medico, astronomo e musico, quel savio

Ressalo vuolsi che superasse nell'età sua tutti gli altri uomini in rettitudine e in bontà. L'autore della Ti tanomachia asseriva aver Chirone insegnato al genere umano a vivere secondo la giustizia, mostrando con avi ammaestramenti quanta fosso la forza del giuramento, quali e quanti i ascrifizi graditi, ed i segni celesti 129. Or non havvi dubbio aleuno che il volume che mostra di leggere Panezio, non sia uno de'libri Chironici o Chironei: cioè uno di quelli che conteneva gl'insegnamenti scientifici attribuiti allo stesso Chirone 150.

 Coppa a due manichi, figure rosse in fondo nero, della stessa forma num. 16. tav. xcix. — Pr. di Canino.

Nell'interno della coppa tutta nera è dipinta al centro una maschera gorgonica simile a quella delineata tav. cii. 10.

All'esterno sono figurate le navi che qui si vedono ritratte conformi all'originale: le une con albero e vela distesa a due ordini di remi, venti per ciascan lato, hanno forma di galee armate del rostro: le altre sono navi da carico senza remi: tutte guarnite de' suoi timoni, di scale, e d'altri diversi attrezzi e arnesi navali.

Per la qualità della terra, della vernice e del dipinto, io tengo non dubbiamente questo vaso di fat-

<sup>129</sup> CLEM. ALEX. Stromat. 1. p. 460.

<sup>130</sup> Soprattutto della medicina. Xsspareser, Chironius vulnus, herbae Chironiae etc. s'aveano per farmachi efficacissimi.

tura paesana etrusca: quindi abbiamo la rappresentazione vera e completa della forma di varie specie di navi tirrene, le più usitate dai nostrali. Vedi Tom. 11. p. 214.

3. Frammento di un vaso molto grande trovato a Tarquinia, in cui si vede figurata parte di un grosso naviglio: il disegno è della grandezza medesima dell'originale.

La testa scolpita di rilievo in sulla poppa è quella figura che ponevasi per insegna della nave. I Fenici portavano alla prora l'immagine di alcuno dei loro iddii Pateci o Cabiri 131, come numi tutelari della navigazione e apportatori di ricchezze: i Frigi yi ponevano leoni, sacri alla madre Iddea 131; qui si vede una testa di Bacco toro. La figura sedente con verga nella mano si direbbe il padrone della nave; l'altra figura, che gli sta appresso ugualmente sedente, non può essere se non il piloto, che governa il doppio timone e guida la nave.

#### TAV. XCIV.

- Figura equestre rappresentante il passaggio di un'anima nel soggiorno dei morti. La larva effigiata è montata a cavallo, simbolo del suo transito, ed è guidata per le redini dal Genio buono sotto la figura d'un giovine alato, con veste succinta, calzari ed
  - 131 Неворот. пл. 37.
  - 13a Vingit. 8. 157.

una face rovesciata in mano, significante estinzione o morte: il Genio malo che seguita l'anima, e va dietro al cavallo, è parimente alato con occhio nel mezzo dell'ali, orrido in volto e barbato, avente orecchi di fiera, e con veste corta e calzari: porta un grosso maglio appoggiato all'omero, e nella destra un gladio rovesciato. — Urna in alabastro nel museo di Volterra.

- 2. Lo stesso Genio buono effigiato come sopra simbolicamente sotto le sembianze di un bel giovine; nella destra tiene la face inversa.
- 3. Il Genio malo di truce aspetto, con ispida barba, naso adunco, orecchie di fiera: tiene nella destra il solito maglio micidiale rovesciato. — Facce laterali di un'urna in alabastro nel museo di Volterra.
- 4. Urnetta cineraria in terra cotta. Vi è figurato il letto co' suoi piedi, sopra cui giace la defunta: nel mezzo si vede la porta delle regioni infernali, dove sta per entrare l'anima della donna all'istante in cui dice al marito a dio.

# TAV. CV.

Urna in alabastro volterrana, di soggetto incerto: una delle due figure principali assalisce l'altra prostrata percuotendola con la ruota della quadriga rovesciata a terra: ambedue sono incitate da Genj alati agli omeri e al capo, uno de'quali barbato, che ferma con forza i cavalli per le redini, ha di più un occhio in mezzo dell'ali: simbolo di celerità e di previdenza nell'asione. Nel coperchio si vede colcata una figura muliebre ammantata, o riccamente adorna di be' gioielli, che mantengono vestigi di doratura: tiene nella destra uno specchio fatto a libretto, e nella sinistra un pomo granato, frutto particolarmente sacro a Proscrpina. Per cotesto simbolo la defunta, giovane di venticinque anni del grande casato dei Cecini, come porta la iscrizione, mostra essersi posta sotto la protezione della dea regina dei morti. — Museo regio di Parigi.

#### TAV. CVL

Urna in alabastro di buono stile, il cui soggetto mostra aver correlazione col precedente. Un genio si frappone al colop mortale che sta per iscagliare con ruota della quadriga infranta l'uomo che porta cinea frigia, o sia l'avversario del guerriero prostrato, incitatovi dall'altro Genio con ali al capo, armato di gladio. Gli stessi due Genj, buono e malo, sono ripetutò nelle facce laterali dell'urna. Racchiadera le ceneri di due coniugi, effigiati l'uno presso l'altro in riposo sopra origlieri: il vaso da liàmenti vacco, che l'uomo tiene in mano, vuol qui denotare, come altrove la patera, il sacrifizio debitamente offerto per la salute dell'anima dei sepolti. — Musco Pio-Clementino.

Gli esemplari di sopra esposti sono sufficienti a dare una giusta idea del buono stile delle urne cinerarie istoriate: sculture sì di artefici etruschi provinciali, ma per la massima parte lavorate nell'epoca dell'Etruria latina, e per conseguenza non molto antiche. Come ognun vede l'arte è qui cangiata affatto : nulla più sente nè d'egizio, nè di toscanico: la maniera è tutta propria dello stile greco-romano: le favole più comunemente vi sono di tema ellenico, secondo il genio dell'età. Non però di meno per questi monumenti ben si conferma quanto fosse già propagata, e internata negli animi del popolo per tutta Etruria la credenza antica dei due principi: i geni o demoni famigliari, che aveano la custodia e il governo di ciascuno individuo, si trovano sempre simbolicamente ripresentati sopra l'urne sepolcrali, e posti in azione dagli artisti quasi in ogni mito: ora inspiranti furore e delirio (tav. cv. cvr): ora intenti alla protezione di colui che avevano in loro guardia durante la vita: ed ora (tav. civ) quali conduttori delle anime 133.

#### TAV. CVII.

Nel convito figurato apparisce manifesto il costume etrusco d'assidersi le donne a mensa insieme cogli uomini sul medesimo triclinio 134; vi sono introdotte so-

<sup>133</sup> Vedi in oltre i monumen. per servire all'Italia ec. tavol. xxxvi. xxv.

<sup>134</sup> Vedi Tom. 11. p. 203.

natrici di flauto e di lira; due ancelle conducono un nudo giovanetto, che può essere un mimo: tutti vi sono al pari coronati. — È credibile assai che per sola figurazione del godimento delle anime dopo la morte siasi rappresentata in questa scultura una cena fune-bre: però non senza qualche capriccio dell'artista. — Urna in alabastro nel museo di Volterra. Vedasi per confronto del costume e di uno stile più antico tav. LVINI. I

#### TAV. CVIII.

Capanco nudo armato dell'elmo e di clipeo rovina dalla scala già morto, fulminato da Giove. Altri guerrieri chi a cavallo, chi a piedi, si veggono tutti impauriti dello spaventoso fragore del tuono. In luogo della porta Elettride ha qui figorata lo scultore la porta medesima di Volterra (tav. vn). — Urna in alabastro di buona scultura nel museo di Volterra: vi si mantengono vestigie di pittura e doratura: gli occhi delle figure sono di smalto commessi nella pietra. Vedi Tom. n. p. 247.

Figura virile in alabastro colcata riposantesi sopra due guanciali, la quale serviva per coperchio di un' urna. È desso non dubbiamente il ritratto del defunto, adorno di coroua, che si direbbe con le parole di Catullo un corpulento etrusco <sup>135</sup>. Per mostra di sua

135 Obestus Etruscus.

nobile condizione si vede insignito d'una collana o torque pendente sul petto, e dell'anello nella sinistra, con cui strigue un rotolo mezzo spiegato, dov'era scritto a neri caratteri un etrusco epitaflio. — Museo di Volterra.

#### TAV. CIX.

Urna in alabastro molto danneggiata, nel museo di Volterra.

A destra Pilade si vede in atto di uccidere Egisto prostrato in terra. Di poi Oreste #1-2QY trafigge con la sua spala, là dove il Collo s'annoda alle spalle, Clitennestra #12M1-141. Nel gruppo appresso Oreste #12QY e Pilade, d#10/141 compariscono di nuovo col ginocchio sull'ara e col ferro rivolto al proprio petto, facenti espiazione. Al basso vedesi un serpe ritto sulla coda, una figura con face ardente ed un'altra figura di truce aspetto MYGAV armata di grosso martello.

Per questi emblemi uniti di martorio, arsura, e morsura di pena, si conosce aperto che l'artefice intese a rappresentare le stesse Erinni secondo le idee nazionali etrusche, anzichè alla maniera ideale dei Greci: perciò la principale figura, ministra di punizione, vi tiene le fattezze istesse del Genio malo, e vi porta come quello, per simbolo di tormento, il maglio micidiale: più notabilmente ancora quel genio della morte vi riceve il nome ellenico del nocchiero degli inferni Charun. Di questa maniera gli artefici etruschi in figurare storie di tema greco vi mescolavano spesse volte personaggi e simboli della mitologia popolare etrusca, appropriando loro gli attributi di quegli enti, che nel sistema ellenico adempiono le stesse funzioni.

Nel lato destro dell'urna medesima, benchè molto guasto, si distingue un gruppo episodico di tre figure, che poteva aver relazione col soggetto principale: al di sotto leggesi MANMY101: 2VOA.

Io posi a luce la prima volta questo singolare besso rilievo già nel 1810. Altri l'hanno pubblicato dipoi, e più recentemente il Sig. Raoul-Rochetto ne suoi Monuments ineditt tav. XXIX. 1. p. 180, con queste parole a le bas relief, a été déjà publié par M. Miculi, mais d'une manière trop peu fidèle, sans competer que l'on 7 a réuni un fragment de bas relief qui provient d'une autre unre, et qui appartient à une composition différente. »

Mi duole dover qui fare di nuovo le mie difese. Ma bisogna bene che il Sig. Raoul-Rochette non abbia veduto il monumento per asserire così francamente, che la faccia laterale dell'urna da me pubblicata, e tutt'ora esistente s'appartenga ad un'urna diversa, mentre che dessa è parte integrale di quella. Salvo un po' d'abbellimento nei contorni fattovi dal primo disegnatore, ognuno può vedere in oltre, che il disegno già edito non era tanto infedele quanto il Signor R. R. vorrebbe darlo a credere. Non è questa la prima volta che il professore archeologo mostra pulpabilissimo non aver mai veduto, o non bene esservato, i monumenti nostrali ch'ei va pubblicando, porgendo lezioni e correzioni a tutti, ristoratore unico della scienza. Lo hanno fatto palese, per tacer d'altri, gli accademici di Napoli 126. Fa poi maraviglia grande che il dotto professore chiami il monumento di cui ragiono, bas relief de style et de travail proprement étrusque: laddove nolla vi ha quivi propriamente di etrusco, fuorchè il simbolo mentovato dal malo genio sostituto alle Furie. Tutto il resto, come mostra l'originale, è di maniera imitativa greca non corretta, qual era lo sitile rinnovato che adoperavano gli artefici provinciali nell'ultimo periodo dell'arte. Quindi è che l'urina, benchè porti iscrizioni etrusche, non può essere molto antica.

#### TAV. CX.

Deità marina femminile con ali al capo e agli omeri, e con mostruose gambe terminate in coda di pesee: regge un'ancora bidentata in ciascuna mano. — Basso rilievo in terra cotta sopra di un'urna cineraria. Nella Galleria di Firenze.

#### TAV. CXI.

Deità marina virile alata con serpenti avvolti intorno al crine e al collo, e con un'ancora sola di

136 Ianelli e Avellino, Osservazioni sopra una pittura Pompeiana. Napoli 1830. altra foggia nelle due mani. — Basso rilievo in terra cotta sopra di un'urna cineraria di Chinsi,

Ho detto altrove p. 34, che questa qualità di enti mitologici sogliono dare simbolicamente idea di malo principio, di distruzione o di morte: il veder quivi che il mostro se ne va notando minaccioso nell'onde marine, mi fa pensare che il senso allegorico sia la felice navigazione dell'anima, impetrata dal malo spirito placato, mediante soddisfazione delle funeree offerte.

#### TAV. CXII.

- 1. Magistrato municipale in funzione. I quattro sono preceduti da due littori, che in ciascuna mano portano mazze, o verghe di quella specie che latinamente diconsi bacilli: quattro servi pobblici portano la sedia curule, lo scrigno delle scrittore, ed i pugillari o tavolette da scrivere. — Urna in alabastro nel museo di Volterra.
- a. Benchè il basso rilievo di quest'urna, anch'esas esistente nel museo di Volterra, sia molto danneggiato, pure vi si distingue molto bene il luogo dove risedevano i giudici a render regione, la sella curule, e gli altri mobili del tribunale. Qui pare compito l'uffizio del magistrato. I quattro, uno de' quali tiene involta una scrittura nella destra, se ne vanno con ordine l'uno dietro l'altro preceduti da pubblici mazzieri. Ivi appresso vedesi una matrona, coperta del suo

manto, insieme con duc adolescenti e due piecoli fanciulli: senza dubbio questa è la famiglia della mesta donna intervenuta per indurre a compassione i giudici, secondo il costume.

#### TAV. CXIII.

 Arnese di bronzo a colonnetta retta da un piede formato di tre zampe leonine: alla sommità sporgono in fuori quattro uncinelli o rampini della forma α; sopra il capitello è collocata una figura militare. Vedi tav. xxxvu. 14. — Pr. di Canino.

Questa qualità di arnesi si è trovata di frequente nei sepolcri di Vulci insieme con i candelabri, le are portatili, e altri arredi in bronzo. L'uso di essi era unicamente di reggere attaccati a quei rampini gli strumenti minori necessari al sacrifizio; come a dire la lingula, la spatoletta, l'aspersorio e simili cose. Ciò è fatto manifesto per la pittura di alcuni vasi stessi volcenti, dove ho veduto figurati eguali mobili, annessivi i mentovati attrezzi del sacrifizio. La forma loro a maniera di tripode, onde occupare minor luogo possibile, è sempre uniforme: variatissime poi sono le statuette di ornato alla sommità; ora un discobolo al momento di disporsi al tiro; ora due figure aggruppate come alla tav. xxxvi. q. 10; ora un cavaliere che regge pel freno il suo cavallo, atteggiati quasi come i gruppi del Quirinale; in fine altri non pochi soggetti di anologo tema.

- 2. Tanaglia in bronzo, a'cui manichi sono connesse due mobili ruote, mediante le quali potevansi cautamente prendere e tirare dal fuoco le viscere della vittima esplorate sull'ara senza toccarle. — Pr. di Canino.
- 3. Arnese in bronzo di gentil forma ripiegato a guisa di manina, con la quale potevasi ugualmente o attizzare il fuoco sull'ara, o ministrare le debite cautele nel sacrifizio. — Pr. di Canino.
- Arnese di altra forma all'uso medesimo. Pr. di Canino. Vedesi l'azione di un sacrifizio tavola xcviii.
- 5. Strigile di fino metallo nel cui manico, dov'è replicato il bollo d'una stella, si legge l'etrosca epigrafe ₹314¥433: Serturius. — Museo del Collegio romano.
- Altere o peso di piombo adoperato dagli atleti nell'esercizio del salto: pesa libbre tre e tre once.— Pr. di Canino.
- 7. Tuba tirrenica di bronzo. Non è questa certamente la fragorosa tuba militare sì nota: bensì una tuba minore diritta e ricurva, come quella che gli Elruschi usavano nelle ceremonie sacre <sup>13</sup>7. Feoli.
- Piccola tibia o flauto di bronzo: aveva all' imboccatura un residuo della sua linguetta in osso: pare della specie di quelle tibie diritte che si chiamavano pertugiate o semipertugiate <sup>136</sup>. — Feoli.
  - 187 POLLUC. IV. 11. 87.
  - 138 Δίοποι; ήμειστοι. Ρομιυς. 1ν. 10. 77.

9. Casside etrusca di bronzo. -- Feoli.

10. Schiniere di bronzo atto a difendere la gamba intera dal malloolo fino alla parte superiore del ginocchio. Per la pieghevolezza del metallo l'armadura cingeva la gamba senza anelletti agli orli per fermarla, i quali si veggono in altri gambali. — Feoli.

Non pochi altri schinieri consimili si sono ritrovati entro sepolcri di persone militari: due conservatissimi ne possiede il Pr. di Canino.

11. 12. Ghiande missili di piombo, trovate ambedue nell'Abruzzo. La prima colla leggenda Fir ha dovuto appartenere ai militi di Fermo: l'atra porta nell'epigrafe 17ALIA un contrassegno certo che appartenne a Esernia, o sia alla nuova Italia nella guerra sociale.

### TAV. CXIV.

Aratore etrusco in bronzo, grandezza dell'originale, trovato per l'addietro in Arezzo. — Nel museo del Collegio romano.

Si vede la vera forma dell'aratro etrusco con la stiva comodamente traversata da una caviglia, dove si potevano apporre le due mani. D' uno stesso pezzo col temo è il buris, fiatto per più solidità d' una grossa radica dell'albero: il vomer vi s' incastrava per mezzo de suoi orecchi. I buoi a corna corte sono di quella stessa bella razza picena, che oggidì si chiama della Marca.

4. 5. Vomere di ferro co'suoi orecchi tirati fuori: pesa quattordici libbre e mezzo. — Museo di Cortona.

2. 3. Strumenti rusticani in bronzo trovati a Chianciano: tutti insieme erano cinquanta pezzi, riposti entro un gabbione di paglia e fieno impastato con bitume, indi corcetto da una pietra.

Una porzione di quelli sono vere scuri; le altre marrette o ligoni, che servivano a triturare e spianare la terra dopo l'opera dell'aratro.

 Altro ligone consimile in brouzo. — Museo Vcnuti in Cortona.

# TAV. CXV.

#### Etruria.

1. Testa femminile cinta di corona a destra.

Due circoli entrovi due linee attraverso l'una dell'altra ad angoli retti: di sopra lo stesso segno senza circoli. Arg. 2. — Nella raccolta del fu Dott. Puertas.

- 2 Testa di Giove barbato e laureato a sinistra. Arg. 2. — Mnseo I. e R. di Milano.
  - 3. Cinghiale salvatico a destra. Arg. 2. Puertas.
- 4. Testa femminile laureata a sinistra, con pendenti e monile: dietro x. Arg. 3. — Puertas.
- 5. Testa di donna cinta d'una benda a destra: dietro x. Arg. 3. — Puertas.
  - 6. Testa virile barbata a destra. Arg. 3. Puertas.
    7. Lepre colcata a destra. Arg. 3. Puertas.
- 8. Testa imberbe coperta di una pelle vellosa a destra.

Tridente a freccia con due delfini: vicino due globuli: leggenda etrusca 4783: FATLuna, o Veduna, per consueto scambiamento della vocale a in. E. Ac. 2. — Puertas.

Testa barbata e laureata di Giove a destra: appresso xx.

Aquila volta a destra incusa, e un piccolo segno.

10. Testa d'Ercole barbato coperto della sua leopina a destra: dietro xx.

Aquila volta a sinistra incusa, e un piccolo segno. Ae. 2. — Puertas.

- 11. Testa di Gorgone cinta di una benda: di sotto xx.

  Due linee attraverso l'una dell'altra, segno ripetutovi tre volte. Arg. 2. Tipo noto di Populonia.
- 12. Testa di donna galeata di faccia, con doppio monile: pesce a sinistra: due xx. Arg. 2. Altro tipo di Populonia.
  - Testa virile barbata a destra: dietro x.
     Incavo senza tipo. Ae. 3. Puertas.

## Sannio.

- 14. ITALIA. Testa di donna coperta di galea a destra: corona a sinistra.
- > INNRO > c. PARPL c. I Dioscuri con i cavalli voltati dalle due bande. Arg. 2. Nella raccolta Reynier in Losanna.
  - 15. YI √3↑4⊇ VITELIY. Testa virile galcata. Tom. III. 14

>> 410 NN 11 > c. Paapii. c. Un Feciale inginocchiato sostiene una troia: quattro figure militari in piedi prestano giuramento, toccando la vittima con un bacillo. Arg. 2. Museo del Sig. Principe di San Giorgio in Napoli.

### Campania.

16. Testa di Giove laureata a destra.

⊐⊓NN CAPV. Aquila volta a destra che tiene un fulmine negli artigli. Arg. 2. Mus. del Pr. di S. Giorgio.

17. Testa di Diana galeata a destra.

18. Testa di Giove laureata a destra.

1 N NA CALAT. Tridente a freccia. Ae. 2. — Nella raccolta Reynier. Spetta alla Calazia osca di qua del Volturno, oggi detta le Galazze.

19. Testa di Giove barbata e laureata a destra: dietro due globuli.

VAPR con due lettere rivoltate, e una mutata P in cambio di E. Adera, Atella. Due figure in piede, il pallio alle spalle, aventi ciascuna nella destra un bastoncello adunco, e sostenenti entrambi con la sinistra una troia: vicino due globuli. Ac. 2. — Puertas.

## Magna Grecia.

20. Testa di Minerva galeata a destra.

BAPINO. Ercole uccide il leone: clava a destra. Arg. 4.

Puertas.

21. AATI Cinghiale a destra fuggente, fra due circoli, Puno semplice, Paltro a granellina.

A♦M Lo stesso tipo incuso a sinistra. Arg. 2. — Puertas.

Una simile medaglia per avanti edita venne attribuita a Palinuro e Melpi 139. Io credo che possa meglio convenire a Palinuro e Posidonia, le cui lettere iniziali si trovano nella leggenda AOM, col solo N alquanto inclinato dal monetajo: caso, come ognun sa, molto frequente in medaglie. Posidonia e Palinuro, poste sì vicine sopra lo stesso mare, potevano bene essere congiunte l'una all'altra non meno per concordia, che per parentele. Il cinghiale è tipo proprio della Lucania, d'onde veniva la specie più grossa: si riscontra spesso nelle monete di Pesto mutata in colonia. Il Signor Duca di Luynes, intelligentissimo sopra tutto della numismatica, possiede nel suo gabinetto un esemplare legittimo di questa rara medaglia: avendo qualche dubbio su la sincerità di quella che ora espongo, la produco a disegno in istampa perchè possa farsene il paragone.

22. Testa di donna laureata, volta a sinistra.

META Spiga di grano, tripode alla sinistra: alla destra TIMON: nome di magistrato che non trovo per ancora notato tra i conj di Metaponto. Ac. 3. — Puertas.

<sup>139</sup> Sestim, Classes gener. urbium. p. 16.

- 1. Ercole 340088 vincitore di Cicno 3044. Scarabeo in corniola del Museo Blacas.
- Giasone MY ZAH dinanzi la nave Argo, col pallio al braccio e un malleo appoggiato all'omero destro. Scarabeo in corniola presso Don Francesco Carelli in Napoli.
- 3. Tideo # YY armato di clipeo e di gladio con l'elmo a terra. Scarabeo in corniola trovato a Vulci. Museo del Pr. di Canino.
- 4. Ercole prende le acque vive al fonte dell'Oeta per la sua lustrazione, con la leggenda ANCIA. Scarabeo in corniola 140.
- 5. Ercole ANDGAE col turcasso agli omeri, clava rovesciata nella sinistra e l'arco a terra, siede pensoso dell'oracolo sopra un masso del monte Oeta di contro al fonte, disponendosi alla sua fine. Scarabeo in comiola.
- 6. Atleta saltatore con gli alteri: e per leggenda 2ANJUAL. Scar. in corniola. Carelli.
- Ercole prende il vino con un orciuolo dal doglio nella spelonca di Folo. Scar. in corniola di fine intaglio.
- 1,60 Questa gemmar, il cui disegno è tratto con alcune altre dalle impronte gemmarie di Cases, fu già edita dal Goss, fuux. Flor. T. n. tav. 1,6. Assai diverse sono le interpetrazioni che ne hanno dato e Goss stesso e Vuccuzsavava, Pierres de Storch, num. 1,767, e Viscows, Eposiz. delle impronte ce. num. 227. lo m'attengo a più piana spiegazione del soggetto.

- Guerriero compitamente armato in atto di prendere commiato dall'eroe sedente con la destra appoggiata a un bastone, o scettro, aduuco in cima. Scarabeo in corniola di finissimo intaglio trovato a Vulci. Pr. di Canino.
- Tantalo clie va tentando di approssimarsi alle onde. Scar. in corniola.
- 10. Capaneo fulminato da Giove, Scar, in corniola. Del Sig. Cav. Kestner.
  - 11. Lo stesso soggetto. Scar. in corniola.
- 12. Guerriero ferito sollevandosi da terra col clipeo appoggiato all'asta. Scar. in corniola.
- Peleo presso una fontana in atto di farvi espiazione. Scarabeo in corniola del Sig. Cav. Thorwaldsen.
- 14. Uomo barbato sedente, con le ginocchia involte nel suo pallio, e la destra appoggiata a un bastone o scettro uneinato. Scar. in corniola trovato a Chiusi.
- 15. Alipte che tiene un vasetto da olio nella destra, e una strigile nella sinistra. Scar. in corniola, nel Museo Blacas.
- Saltatore con gli alteri. Scar. in corniola, nel Museo reale di Parigi.
- 17. Ercole conducente Cerbero fuori degli inferni. Scar. in corniola trovato a Chiusi.
- 18. Vittoria, o una Telete. Scar. in corniola. Cav. Thorwaldsen.
  - 19. Lustrazione d' Ercole. Scar. in corniola. Carelli.
  - 20. Giovane che porta un'anfora nella destra e un

bastoncello nell'altra mano. Scar. in corniola trovato in Egitto: già nella collezione di Salt, oggidì nel Museo reale egizio in Parigi.

Giovane che regge con ambo le mani un vaso.
 Scarabeo in corniola.

22. Uomo barbato con zappa appoggiata all'omero sinistro, e non so quale attrezzo a terra. Scarbeo in corniola. Cav. Thorwaldsen.

23. Due guerrieri barbati e armati l'uno di contro all'altro, con un ginocchio a terra. Scar. in corniola, nel Museo reale di Parigi.

24. Figura di uno scarabeo al vero. Tutti gli scarabei nella presente tavola sono disegnati il doppio degli originali: eccetto il num. 17 al vero.

#### TAV. CXVII.

- 1. Biga guidata dal suo cocchiere. Scarabeo in corniola trovato a Vulci. Museo del Pr. di Canino.
- Quadriga rovesciata nella corsa coll'auriga shalzato a terra. Scar. in corniola. Carelli.
- 3. Biga con cavalli aliferi, guidata dall'auriga. Scar, in corniola. Museo reale di Parigi.
- Uomo con ghirlanda in mano, presto a incoronarne un porco destinato per ostia <sup>14</sup>. Scar. in corniola. Carelli.

141 Hostiaque e plena mystica porcus hara. Tiputt. 1. 2. 26.

- Quattro Sileni, poste a terra le otre vinarie, tripudiano in tra loro; un altro Sileno sedente suona le tibie. Scar. in Corniola.
- Leone che assalisce un capriuolo. Scar. in corniola trovato a Orbitello.
- Leone assalitore di un cinghiale. Scar. in corniola.
   Carelli.
- 8. Zuffa tra un leone e un toro. Scar. in corniola, trovato a Vulci. Pr. di Canino.
  - 9. Griffone. Scar. in corniola, trovato a Chiusi.
- 10. Mostro armato di un'asta, con due teste animalesche all'estremità inferiori. Scar. in corniola trovato a Chiusi.
- Leone di antica maniera. Scar. in corniola trovato a Vulci. Pr. di Canino.
- Uccello a testa feminea. Scar. in corniola. Pr. di Canino.
- Chimera formata della protome di un leone, e di quella di un gallo. Scar. in corniola trovato a Vulci. Pr. di Canino.
- 14. Giovane appoggiato al suo pedo viatorio. Scar. in Corniola trovato a Vulci. Pr. di Canino.
- 15. Ercole armato di clava e d'arco. Scar. in corniola. Carelli.
- Due figure militari in piede, con un bacillo nella destra, prestano giuramento sopra d'una troia sostenuta dal Feciale con un ginocchio piegato a terra. Corniola trovata in Sannio. Carelli. — Vedi tay. cxv. 15. 19.

- 17. Lo stesso soggetto di stile romano. Il Feciale è quivi a ginocchio sopra un rialto: le due figure militari vi prestano giuramento col gladio. Diaspro verde. — Vedi Tom. 11. p. 86. 87.
- 18. Sileno barbato sedente su di un masso, suona la lira davanti una edicola di Priapo. Corniola di stile romano trovata a Chiusi. Paolozzi.
- 19. Guerriero armato di elmo e di scudo con la leggenda ILAV. Scarabeo in corniola di stile romano trovato a Chiusi <sup>14</sup>2.
- 20. Congedo di due coniugati, ordinario soggetto funerale. Scar. in corniola di Chiusi. Vedi tav. XXI. 9. 10., XXVII. 4.

Tutti i pezzi sono disegnati al doppio degli originali, salvo i num. 5. 6. 8;

In queste due tavole bo unito insieme il maggior numero di gemme etrusche tuttora inedite, che mi sono sembrate le più importanti o pel loro soggetto, o per l'arte. Buona parte di questi scarabei trovati nei sepoleri di Vulci e di Chiusi sono propriamente fenerei. Altri d'uso civile, benchè tutti a un modo, all'usnaza degli amuleti, si portassero addosso col medesimo fine superstizioso <sup>45</sup>. Massimamente i numeri 6-13, 20. tav. cxvu. non lasciano dubbio sul

<sup>142</sup> Il nome degl'Ilari si trova giustamente in epigrafi etrusche e latine di presso Chiusi. Lanzi T. 1. pag. 168., T. 11. p. 460.

<sup>143</sup> Vedi Tom. 11. p. 115. 116.

loro significato funchre. Parecchie gemme di temn eroico esposte nella lav. cxvi. sono assi notabili per l'arte dell' intaglio, la quale si vede portata a grande perfezione nei num. 7.8: indi declinata o trascurata fino a forme irregolari e gibbose. Lo scarabeo num. 19. tav. cxvii, se fu scolto a Chiusi, dove si rinvenne, mostra quale stile praticavasi in Eturia fatta latina: stile romano che si riscontra anche nelle sculture delle urne chiusine e volterrane. Qualora la gemma num. 16 sia lavoro di artefici Oschi, o Campani, come le medaglie lav. cxv. 14-19, avremmo un paragone dello stile di altre genti italiane; ciocchò può dare qualche maggior lume alla storia delle belle arti.

## TAV. CXVIII.

- 1. Vaso in terra nera di Chiusi, descritto per avanti pag. 21.
- Pezzo di ambra della forma a, in cui si vede intagliata a rilievo basso la figura intera di un Sileno barbato, con un'anfora da vino, e un tralcio di vite con grappoli d'uva pendenti.

Questo raro pezzo di ambra, il più notabile che siasi fin'ora veduto, fu trovato anni addietro insieme con altri pezzi minori, parimente intagliati, entro un sepolero pugliese. Esistono per la maggior parte presso del principe di S. Giorgio in Napoli. Non di rado, specialmente in Puglia e in Basilicata, luoghi di grande mercatura nel tempo antico, si rinvegono per le tombe più ragguardevoli simili pezzi d'ambra lavorati di molte fogge. Ne furono ritrovati non pochi anche nei sepoleri di Vulci e di Tarquinia; in specie pezzi rotondi, o fatti a oliva forati, ad uso di collane. La Signora Principessa di Canino ne custodisce boon numero.

- 3. Frammento di un vaso egizio in terra cotta verniciata, trovato in un sepolero a Vulci. Nei geroglifici si legge il nome di Ammone e di Phath. Questo vaso dovette servire al culto: se fosse di quelli che sogliono chiamarsi Canopi avrebbe un'altra iscrizione speciale 4%. Candelori.
- Iscrizioni di un'anfora Dionisia descritta in genere pag. 169: presso Candelori.
- Iscrizioni di un altro vaso di tema uguale; musco del Pr. di Canino.

La voce ETOEI de' tiasi di Bacco ci dimostra chiaramente che le trascritte epigrafi sono tante esclamazioni e invocazioni bacchiche di forma ditirambica. Pela composizione licenziosa di più nomi uniti insieme,

144 Mon è questo il solo pezzo egizio tratto fuori della stessa necropoli di Vulci; altri ne luo veduti: in specie parecchi vasi delle consucte forme egizie in terra smaltata di color verdognolo, alti circa un palmo: v'era l'immangine in riliero del bue Api e di Osiride, con fori di loto e altri simboli noti. Non mi è dato di pubblicarse, com' io bramava, il disegno, perchè i possessori immeritevoli tengono oggidi indegnamente celate sì queste, come altre molte sose di pregio, per farne danaro. propria del ditirambo, nascevano espressioni inusate e ampollose, metafore ardite, traslati inviluppati, armonia o modulazione di voci che stordivano l'uditore: tutto si riscontra benissimo nelle anzidette iscrizioni.

## TAV. CXIX.

Scena di commedia. — Antica pittura alta palmi 2. on. 4, larga palmi 2. on. 2, trovata a Pompeja nella casa detta della Fontana, presso a quella della Foltonica.

Due principali attori mascherati si veggono in questa scena: l'uno in atteggiamento grave, e con asta lunga in mano, ascolta il discorso dell'altro, che favellando s'inchina. Tre giovani senza maschera ascoltanti stanno indietro si primi.

Questa medesima pittura è stata per avanti pubblicata nel Museo Borbonico Vol. 1v. tav. xvin. Io la produco di novo lucidata sopra il disegno fattone dal Sig. Zanth già nel 1826, e dal medesimo fino d'allora donatoni. Parve al valente illustratore riconoscervi una scena del soldato millantatore di Plauto. A me sembra al contrario una scena osca burlesca del Maccus miles, notissima favola ateliana: per la qual cosa a' avrebbero in questo dipinto le maschere di quel famoso Macco e di Bueco, legittimi progenitori del Pulcinella e del Zanni. — Vedi Tom. 11. p. 194, 195.

2. Bella maschera scenica in bronzo, già trovata in vicinanza di Cortona; oggidì nel museo di Leida.

- 1. Capitello in peperino con etrusca iscrizione nell'abaco 14\*NA1, PANXAI: lettere grandi e ben formate. Trovato nel 1830 con altri vestigi di un edifizio entro il riciato di Tarquinia. Vedi Tom. 11. p. 225.
  - a. b. Sezione e pianta del capitello.
- 2. Capitello in pietra di maniera egizia ornato di fogliami e fiori di loto campanulare, trovato a Tuscolo. Si vede oggidi nell'atrio della Rufinella. Era forse ricoperto di quel fino stucco, col quale gli antichi davano l'ultima mano a siffatti membri architettonici in peperino, in tufo, o in altra rozza materia del passe.
- 3. Iscrizione osca in marmo bianco a grandi lettere: (quelle della prima riga hanno 21 linee di altezza, le altre 18 linee) ritrovata a Pompeja nel 1813 allato alla chiave della volta di una porta della città, che menava al Sarno, dove si vede scolpita a tutto rilievo una grande testa femminile, alquanto danneggiata, con lunghe trecce che le cadono in sulle spalle: pare essere una Cerere, o l'Iside pompeiana. Così pure nella porta di Volterra (tav. vn.), e negli archi dell'anfiteatro di Capua, si veggono teste colossali di altre deità tutelari collocate nella medesima maniera.

Benchè la lapide sia rotta, l'iscrizione già edita dal Sig. de Clarac 145, e da Mazois 146, si trova intera e completa.

<sup>145</sup> Pompej p. 84. tav. 14.

<sup>146</sup> Ruines de Pompei tav. xxxvi-xxxvii.

C. PUPIDIIS. C. MED. TUG. PAMANAPHPHED. ISIDU. PRU-PHATTED.

Caius Popidius Caii Filius, Meddix Tucticus, restituit et Isidi dedicavit.

4. Iscrizione osca in marmo, trovata nel 'portico dorico contiguo al tempio d'Iside in Pompeja. — Museo Borbonico.

Per la interpetrazione datane dal ch. Sig. Guarini insegna la lapide essere stata comandata la costruzione del tempio d'Iside da C. Adirano nel suo testamento, ed effettuata da C. Vicinio 147.

Diversamente interpetra il dotto di lui collega Dou Francesco Carelli: per la permissione ottenutane posso qui esporre la spiegazione medesima ch'egli ne ha data.

V. AADIRANS. V. EITIUVAM. PAAMVEREIIAI. PYMPAIANAI. TRISTAAMENDUD. DEDED. EISAK. EITIURAD.

V. VIINIICIIS. MR. KUAISSTUR. PUMPAHANS, TRIBUM. EKAK.
KYMBENNIEIS. TANCINUD. UPSANNAM. DEDED. 151DUM. PRU-FATTED.

Velius Adiranus Velii Comitium Universi Collegii Pompeiani Testamento dedit Iluc stare.

Velius Vinicius Marci Quaestor Pompeianus Tribulium Hinc Convenientibus ad Epulum Porticum dedit Isidi (vel Isiacis) Dedicatum.

5. Iscrizioni a caratteri bislunghi e magri, scritte a nero e rosso sul muro delle strade dette di Mercu-

147 R. Guarini, in Osca epigrammata nonnulla. Comm. xi. Neap. 1830. rio e del Teatro in Pompeja: come si leggevano sul luogo nel Maggio 1830.

L'una di esse porge il nome osco di Erennio.

M. N. HERENNI. IIII.... DENDED.

Marcus N. Herennius 1111 ... dedit: dove nella voce dended (dedit) si vuol notare l'idiotismo della n soprabbondante. Vedi iscriz. 4. l. 3. l. 7.

L'altra epigrafe osca.

V. MENS MELISSAII.

Velius Menius (Manius) Melissaeus, replica un gentilizio noto per altre iscrizioni pompeiane.

Ambedue le leggende confermano, che all'epoca di sua catastrofe l'osco s'usava in Pompeja volgarmente quanto il latino.

g. Frammento d'iscrizione osca rinvenutosi nel 1831 a Pompeja nella casa detta del Fauno. Nella prima linea leggesi rvaus (Furius o Furinius): nella seconda si riscontra l'ufizio del Questore KVAISSTVA, come nella iscrizione num. 4. l. 4: l'ultima voce AMMATAFERO si ha nella iscrizione num. 3. 1. 3.

- 10. Frammento di un'ara ritrovata nella stessa casa del Fauno con iscrizione osca fluvisat: nome, a quel che sembra, di deità tutelare della famiglia.
- 6. Iscrizione etrusca tarquiniese, ritrovata entro il sepolero dov' erano i bronzi tav. XLI. 1.
- Cippo sepolcrale in pietra del paese con etrusca iscrizione, trovato in luogo detto Nova, mezzo miglio distante dalla Rocchetta al confine del genovesato.

Le lettere sono di forma antica in questa stele: il

nome MEXENERBUNUS pare unico, siecome nella tavola L. 1.185; consueta è la foggia etrusca del monumento 160, che termina a guisa di sfera, dove malamente altri ha creduto vedervi effigiato un volto umano, o sia l'anima del sepolto a csusa di certi segni di corrosione nel sasso non troppo duro.

8. Iscrizione etrusca in pietra soopertasi nel perugino nel 1822, ed oggi esistente nel museo di Perugia: la più grande e copiosa che fin'ora si conosca, con quarantacinque lince di caratteri colorati di minio; per saggio si vede appresso un fac-simile dei caratteri stessi.

Di questa grande iscrizione abbiamo due tentativi d'interpetrazione <sup>150</sup>: si vuol rendere la dovuta lode agli eruditi spositori; ma il vero è, che dalle loro elaborate fatiche non altro può trarsi se non che una conferma certa della insufficienza del metodo di esplicazione. La palma potrà forse lodevolmente ottenersi un giorno, quando le radici vere della lingua etrusca sieno meglio conosciute per nuovi monumenti, e per nuovi studi: non drbbesi disperare di nulla in un secolo che ha ridonato la vita ai geroglifici.

<sup>148</sup> Ovvero antinome e cognome: Mexu Nemunius.

<sup>149</sup> Mus. Etr. T. m. tav. 24. 26.

<sup>150</sup> Vermonioli, Saggio sulla gr. iscr. etrusca. Perugia 1824. Camparari, sopra la grande lapide etrusca. Giorn. Arcadico. Tom. xxx. p. 293. sqq.



## TAVOLA ANALITICA DELLE MATERIE

## A

Azezza e Abellina, città della Campania. I, 283. loro epulo sacro, 282.

Anomorni, nome generico degli indigeni, o sia paesani. I, 19. assegnato ai primi abitatori d'Italia, 20. 65.
Anauzzo, antichi suoi abitanti. I, 243.

Aceaesta, città della Peucezia. I, 313.

Acena, eittà della Campania. I, 283.

ACRES, loro colonie. I, 482. 324. 325. 326.

Acuznostica dottrina etrusca. III, 16. libri detti Acherontici. II, 138. 176.

Acentis bambino. III, 135. col parasonio, 137. riceve le armi da Tetide, 125.

Acupunna, o Aquilonia, città degl'Irpini. 1, 262.

Appio coniugale. III, 21. 91. 198.

Adria Veneta, colonie dei Toscani. I, 110.

Adria Picena. I, 122. ripopolata da Dionisio il vecchio, 123. suoi assi eon pegaso volante. II, 310.

ADRIANO, distretto nel Piceno. I, 206.
ADRIATICO (Mare), così ebiamato dal nome d'Adria. I, 110.

II, 36o.

Assas, appellazione generica in lingua etrusca d'Iddio. II, 104.

Azanonessi, antico popolo della Sardegna. 11, 46.
Aganonessi, combattuto per mare dagli Etruschi e Cartaginesi.

AGILIA, antica e trafficante città dell'Etruria. I, 143. vedi Cere.
AGILIZI, loro combattimento navale contro i Focesi. II, 49. 52.

messaggio a Delfo, 155.

Ton. III.

208

Acressa, simbolo del Lare. III, 47.

Auricoutura, pone i fondamenti della civiltà in Italia. 1, 22. congiunta colla prima institutione dell'Etruria, 106. del Sannio, 260. e generalmente degli altri italici. II, 269. strettamente unita colla religione, of. 180.

ALATRI, città degli Ernici; avanzi delle sue mura. I, 231.

ALBA, città del Lazio. I, 214.

Alba dei Marsi. I, 249. vestigi delle sue mura, ivi.

ALBERT Indigeni in Italia, atti alle costruzioni civili, militari e navali. I, 126. II, 277. materia di traffici. II, 203. ALBURES, Sibilla di Tivoli. II, 134.

ALERIA, città della Corsica, fondata dai Focesi dell'Ionia. II, 49.
ALESSANDRO Molosso, re d'Epiro, fa querela ai Romani contro
i pirati Volsci in pro dei Tarantini. 1, 237.

ALFIDENA, o Aufidena, città nel Sannio. I, 263. sue mura, 195. 268.

ALLITE, con vasetto e strigilo. III, 195.
ALLITE, città nel Sannio. I.: 162.

ALPI, loro estensione. 1, 31. sconosciute ai Greci antichi, 32. valicate dai Galli al tempo di Tarquinio prisco, ivi.

ALPINI (Popoli), incerti; in parte di razza celtica. I, 32.

AMAZONI. III, 120, 145.

Anna (Lavori d') trovati nei sepoleri. III, 199.
ANENTI (Dottrina dell') cognita agli Etruschi. I, 138. II, 177.
monumenti relativi. III, 16 e seg.

AMERIA, città dell'Umbria, sua antichità. I, 77.

AMUZZANO, prima sede dei Sabini. I, 193. 247, sue rovine, ivi.
AMUZZA, città degli Aurunei. I, 241.

Anacm negli Ernici. I, 230. sede del parlamenti nazionali, ivi. antichità e avanzi delle sue mura, 231.

ANUSILA, signore di Reggio. II, 55. fortifica l'Istmo Scilleo, ivi.
ANGARIA, divinità venerata in Fiesole. II, 112.

Ancona, fondata dal Siracusani fuggenti la tirannide di Dionisio il vecchio. I, 123. 205. Atona bidentata, e Sprone delle navi, invenzioni attribuite agli Etruschi, II, 301, 302.

Anzus d'oro ne' sepoleri etruschi. III, 69.

Anna Penesna, madre di fecondità. II, 127.

Anno Magno toscano. II, 175. 192. solare degli Etruschi, e sue divisioni, 191.

Ansano, città dei Frentani; sue rovine. I, 264.

Ansantini, popoli nella confederazione dei Marsi. 1, 24q.
Antenna, città della Sabina. 1, 199. quindi del vecchio Lazio. ivi.

ANTICHTA', vedi Monumenti.

Antinati, popoli confederati dei Marsi. I, 240.

Antroco, siracusano, scrittore diligente delle antichità italiche.

1, 42.

Anxun. vedl Terracina.

Anziati, loro pirateria, 1, 238. navigatori, 237.

Anzio, città marittima dei Volsci. 1, 235. avanzi dell'antico porto, 237.

Arosto, non mentorato nelle Tarole Engubine. II, 13o. detto dagli Etruschi Aplus, con voce grecizzata, iri. figurato in patere. III., 76. Apollo Delfinio, 147. Apollo e Disna, 136. barbuto venerato nella Siria, 137. Apollo ed Ercole, 14o.

APPULI, popoli della Iapigia. I, 311. loro industrie e ricchez-

za, 318. Arausto, città di Lucania. I, 311.

Aruam, popoli della Liguria marittima. 11, 13.

AQUILA, col fulmine negli artigli. III, 192.

Aquilege tosemo, sue funzioni. II, 180.

AQUILONIA. vedi Acudunnia. ..

Aquino, città dei Volsci. I, 234.

ARATRO, sua prima forma. II, 274. degli Etruschi, ivi. figurato in bronzo, III, 180.

Ancus, di Corinto, edifica Siracusa. II, 39.

Archita, trionfa più volte dei Messapi. I, 316. promotore di prosperità e di scienze nella Magna Grecia, 328. 336.

ARCHITETTURA dei Toscani, o Etruschi. II, 222 e seg. Edifiri, 223 e seg. ordine toscano, 225. Portico, invenzione etrusca, 227. vedi Portico. Capitello con etrusca iscruzione. III, 202. di foggia estrusca, ivi.

Andra, città capitale dei Rutuli. I, 224. sue pitture, ivi. ricehezza, 225.

ARDEATI, una loro colonia fonda Segunto in Ispagna. I, 224-II, 57-

Andre, o Varci, popoli attenenti agli Illirj, I, 178.

Arezzo, eittà Etrusca. I, 233. sue mura, ivi. anfiteatro, 234. Arica, città del Lazio. 1, 214. tempio di Diana. I, 216. sua costruzione. II, 224.

Animo, Lucumone toscano. II, 67. sua sedia reale in Olimpia, 239.

ARMATURA grave e leggiera dei diversi popoli d'Italia. II, 282 e seg. in bronzo. III, 189. Arm e scudi degli Etruschi e d'altri popoli d'Italia adottati

poi dai Romani. II, 284 e seg.

Anna in bronzo ad uso dei sacrifizi. III, 188. Anna, città della Puglia. I, 312-

Anrı, città delle

ARFINO, città dei Volsci. I, 234. antichità mentovate da Cicerone, 231.

Ante del disegno in Italia. II, 221 e seg. stile toscanico imitante l'egizio e greco antico, 229. 231.

Ante della guerra. II; 280 e seg.

ARTEFICI Etruschi. II, 265.

Anti dell'Etruria in particolare; perisia degli Etruschi nell'archiettura. II, 222. nella statuaria, 229. nella plastica, 234. nella torcutica, 239. nella pittura 241. nell'insegio in gemme, 244. in lavori a graffito, 248. in figuline e pitture di vasi, 249 e seg. del disegno coltivate dai Campani. I, 288.

ARTI liberali in Italia. II, 221. 238. vedi Belle Arti.

Antı marine degli Etruschi. II, 301 e seg.

```
ARUSNATES, titolo etrusco di alcune comunità nel Veronese.
   II, 32.
Anuspici, loro instituto. II, 137. 153. 175. Aruspici fulgurato-
   ri, 142. loro celebrità, 143.
Aruspicina, scienza propria degli Etruschi. II, 130. nozioni na-
  turali nascoste sotto questa dottrina, e loro rapporti colla po-
   litica, 140 e seg. sua grande autorità e durata in Italia. I, 160,
   II. a34.
· ARUSPICIM (Libri). II, 138.
 Anvalt, Collegio sacerdotale; utilità del suo stabilimento. II, 137.
   140. 153. 270.
Ascou, città del Piceno. I, 205.
 Ascozi, città della Puglia. I, 312.
Asse, antica moneta italica. II, 309. dell'Adria Picena col pe-
   gaso, 310.
ASTRONOMIA, coltivata in Italia. II, 190 e seg.
ATELLA, città della Campania. I, 284. sue medaglie. III, 193.
ATELLANE Favole, vedi Favole,
ATERIATI, sacerdoti Umbri. II, 154.
ATERNO, terra marittima dei Marrucini. I, 247. 249. II, 307.
ATINA, città dei Volsci. I, 235.
ATLANTE, figurato in patera etrusca con Ercole. III, 48.
ATLETI, III, 128, ludi atletici. 194.
 ATTEONE assalito dai veltri. III, 162.
AUFIDENA. vedi Alfidena.
Auto Metello, detto l'Arringatore. III, 64.
```

Aununci, abitatori dell'alto Appennino. 1, 29. 67. 239. vinti dai Romani, 142. vedi Osci. Auson, abitatori della parte inferiore d'Italia. I, 162, vedi Osci. Ausonia, antico nome di una parte dell'Italia meridionale. I, 59-63. 216. vedi Opicia.

Ausonio (Mare). I, 162.

Auna, Ninfa seguace di Diana: III, 131. Aurona, vedi Saturnia.

Augunca, detta dipoi Sessa; sua situazione. I, 240.

Bacco, divinità grande degli Etruschi; suo culto e misteri, II, 108, 123, 101. III, 62, 157, detto Trita, 108, con altre copvannome Phaphdam. III, 173, altimenti Bacco Zagreo, Ctonio, e Sabasio, II, 109, 254, III, 153, istitutore dei Ludi equestri, ginastici e funebri. III, 103, 136 istitutore dei Ludi equestri, ginastici e funebri. III, 103, 254, sue Variate forme nci monumenti. II, 108, 256, III, 134, rappresentato massimamente nelle pitture dei vasi, 257, III, 174, sue immagini. III, 53, 59, 86, 114, 120, 134, 158 e seg. suo culto in Sabina. II, 121, sue relazioni con Apollo, Diana e Mercurio, III, 129, 161.

BALANI, antichi popoli della Sardegna. II, 41.

Balsamarj, III, 164.

BANEIA, terra della Lucania. 1, 3o3. 313. 317.

Ban, città della Peucezia, e d'origine greca. I, 313. sue modaglie. III, 193.

Bans cuneiforme. III, 201. frequente ne' monumenti etruschi.
III, 22. 37. 55. 58. 152.

Barra, terra principale degli Orobi. II, 30.

Bassi rilievi Volsci. 1, 238, II, 230, III, 03.

BATULO e RUNGO, Castelli costruiti sul Sarno dai Sanniti. I, 268.

BELLE ARTI, loro stato antico e florido in Italia. II, 221. 238.

BEGA CO Cavalli aliferi. III. 106.

Botta n'ono, nobile ornamento presso gli Etruschi. II, 208. III, 63. 64. 68.

Bologas, detta Felsina, una delle dodici città dell'Etruria settentrionale. I, 110.

Bolsena. vedi Volsinio.

Bonn, Dea. II, 135. tramutata in Ecate, Semele e Ginecea, 159. Bosca: sacri. I, 216. 217.

Bovi d'Italia. II, 276,

Boylano, capitale dei Sanniti Pentri. I, 261. vestigi di suc nusга, 262.

BRINDISI, città della Messapia. I, 314. suo porto, ivi.

BRINIATI, popoli della Liguria mediterranea. II , 10. 13. Bronzi etruschi figurati di varie specie. III, 28 e seg.

Bauzzi, popoli della stirpe dei Lucani. I, 200. loro sollevazione contro di quelli, ivi. nuovo stato politico, 300, detti bilingui, ivi.

Buca, terra dei Frentani sul mare, I, 264.

Bucco. vedi Macco.

Busserro, o Pisso, colonia di Reggio fondata da Micito. I, 168, 297.

Cama, introducono in Etruria i misteri di Bacco. 1, 126, 11, 107. 111, 73.

CAGLIARI. vedi Carali.

CALABRI, popoli dell'Italia meridionale. I, 306. 311. CALAGARNA, città della Luconia, 1, 301:

CALAZIA, città della Campania. I, 283. sue medaglie. III, 192, CALCIDESI, uniti agli Eretriesi occupano Pitecusa, o Ischia. I, 279. indi Nola, 280. loro colonie nella Campania ed in Cuma, 323.

Calero, città della Campania. I, 284.

CAMARS. I, 81. vedi Chiusi.

CAMERE, Ninfe propizie ai vati. II, 193.

CAMERTI-UMBRI, così detti da Camars. 1, 81.

CAMESERA, sorella e moglie di Giano. II, 106.

CAMPARI (Nuova repubblica dei), I, 278. inventori dei giuochi gladiatori, 287, 308. loro lusso, 287, 289, arti del disegno da essi coltivate, 288, vasi dipinti in terra cotta, 288. II, 265. monete, I, 28q. III, 1q2. lingua osca. I, 28q.

CANDIERA, detta già Opicia, sua estensione. I, 271. posseduta dagli Occi, ed in parte dai Greci dell'Eubea, 273. 275. occ. cupata dagli Etruschi, 118. 273. III, 116. suoi cambiamenti politici, 276.

Campi Flegrei. I, 272.

CAMUNI, popoli degli Euganei, II, 3o.

CANDELANS tirreni, pregiati anche nell'Attica. II, 237. figure di essi. III, 53.

Canori (Vasi in forme di). 1, 138. II, 110. 251. III, 8 e seg. Canosa, città della Puglia. 1, 313.

Carusini, bilingui, I, 317.

CAPANEO fulminato da Giove. III, 182. 195.

Carena, colonie di Veio. 1, 146.

CAPILLATI, popoli della Liguria marittima. II, 12.

CAPUA, detta in avanti Vulturno. I, 118. 278. suo nome osco,

278. descrizione, 282. medaglie. III, 194. Gapuari, vedi Campani.

Caronii vedi otimpaii

CARACEM, o Sariceni, popoli confederati dei Sanniti. I, 260. 263. CARALI, o Cagliari, città della Sardegna. II, 40.

Carmt Arvali. II, 126. dei Fauni e dei Vati, 193. Sali, o Saliari, 126. Saturni. I, 25. II, 193. Sibillini. II, 144.

Canoma, Legislatore di Reggio. 1, 326.

Cassou, città degli Equi. 1, 228.

Carracrasi, Ioro concordia cogli Etruschi. II, 53. combattono insieme con essi i Focesi dell'Jonia, 49. si fianno emuli alla potenza navale degli Etruschi. 1, 125. primo trattato con Roma, 214. Ioro colonie in Siellia. II, 38: in Sardegna; 40. invadono la Corrica. 40.

Casca, o prischi Latini. 1, 175. 213.

Casizino, città della Campania. I, 283.

Casmonati, popoli della Liguria mediterranea. II, 13.

Cassine etruson di bronzo. III, 189.

Cassino, città dei Volsci. I, 234. tolta dai Sunniti ai Volsci, e quindi da essi recuperata, 234. 235.

CASTORE e Polluce. III, 72.

«Lavallo, simbolo del passaggio dell'anime alla regione dei morti. III., 16. 55. 178. Cavallo di Troja. III. 74..

CAUDINI-SANNITI. 1, 248, 261.

CAUDIO, città del Sannio. I, 201. vallata divenuta celebre. vedi Forche Caudine.

CAULONIA, sua origine Achea. I, 325.

CAVALLI, loro razze rinomate in Italia. II, 276.

Cecina, cognome gentilizio di famiglia Volterrana. 1, 141. III, 180. CECINA, Filosofo etrusco. II, 200.

CECINA, Scrittore di storie Etrusche. I, 103. 113. di dottrine fulgurali, II. 183.

CECINA, Fiume nell'Etruria. I, 141.

Cellelati, popoli della Liguria mediterranea. II, 13.

Cenzuo, città della Liguria. II, 18.

CERE Etrusche. II, 204. Sabelle, 201. ferali. III. 105. 182. CENTAURO. III, 159.

Cerdiciati, popoli della Liguria mediterranea. II, 13. CERE. vedi Agilla.

CERERS, suo culto in Italia. I, 17. in Etruria. II, 105. divinità componente la sacra trinde etrusca, 107. detta Pauda, 121. Cenmonis funebri. II, 149. 187 e seg. III, 85. 150. e riti di Bacco. II, 161. 164. proscritti per tutta Italia, 164. CERITI, o Agillesi. I, 143. II, 155.

CERVA, simbolo di propizia deità. III, 118. 192.

Camena, status in bronzo. III, 62. vedi p. 72. 197. Снюро annale, seguo numerico presso gli untichi Toscani, II. 179. 180.

Curusi, o Camars, città Etrusca. I, 141. antichi monumenti in essa scoperti, 141. III, 6 e seg. sepoleri. II, 245. III, 108-112. CICLOPER, o Ciclopiche (Mura dette); costruzioni poligone irregolari. I, 194-198. II, 296.

Cignali ne' monumenti etruschi. III, 29. 190. 193.

CINOCEPALO, chi simboleggi. III, 164.

CITAREDO toccante la lira. III, 145.

Cotta' principali dell'Etruria. I, 151 e seg. città confederate, loro condizione. I, 131-133.

Civilita', suoi progressi naturali e cause del suo avanzamento in Italia. I, 26 e seg.

CLAUDIO, Imperatore, scrittore di storie etrusche. I, 103. orazione al Senato, ivi.

CLIENTELA presso gli Etruschi, Sabini, Latini, Volsci e Sanniti.
11, 72.

Cursamo, terra dei Frentani. I, 264.

Collane muliebri trovate negli scavi etruschi. III, 67.

COLLAZIA, città della Sabina. I, 199.

COLLEGIO, degli Arvali e dei Salj. II, 137. 149. 270. dei Feciali, 86.

COLOMBA, simbolo proprio della religione fenicia ed etrusca.

III, 33. COLONIE SECTE. I, 33. II, 62.

COMISIO, città degl'Irpini. I, 262.

COMMEDIA, scene di essa in antica pitture. Ill, 20.

Commencio degli Etruschi e d'altri popoli d'Italia. II, 303-309.
Commenci e Consenti, nomi dei grandi Dei d'Etruria. II, 102.

COMPULTERIA, città della Campania. I, 283.

COMPARRAZIONE, rito simbolico. II, 83. vedi Matrimonii.

Convenenazione italica, sua antichità. I, 143. Etrusca, 140. 146 e seg. Latina. II, 304.

Com, antichi abitatori dell'Italia meridionale. I, 292. derivazione egizia supposta del loro nome, 295. cacciati dalla loro sede dai Sanniti, 292.

Conta, territorio nell'Enotria. I, 295.

Consa, città degl'Irpini. I, 262.

Consents. vedi Complici.

Consesso. vedi Giano.

Conviro sacro annuale degli antichi popoli Campani. 1, 284. dei Lucani, 303. pubblico o Sodalizio, 296. funereo figurato in monumenti di scultura. III, 87. 182. in pitture di sepolcri, 105 e seg. Convocuto funebre. III, 150.

Corrino, metropoli dei Peligni, I, 248.

COBRETO, sue grotte, o sepoleri. vedi Tarquinia.

CORONA d'oro dei Lucumoni. II, 67. fregio d'onore dei vincitori , 202.

Consica (Isola di), sua decrizione. II, 48. in possesso dei Toscani, ivi. occupata dai Cartaginesi, 49. carattere dei suoi abitanti. II, 41. 49.

Contona, città etrusca. I, 141. II, 209. sue mura. I, 141. pianta della città. III, 3.

Cosenza, città dei Bruzzi. I, 303.

Cossocoma degli Etruschi. II, 174.

Cossa, sue fortificazioni. I., 144. colonia dei Volcenti, e quindi dei Romani, 145. 147. vasi ed altre antichità ivi scoperte, 148. autichi edifizi sepolerali, ivi. mura, 196. II, 209. III, 7. pianta topografica. III, 2.

Costruzioni etrusche, loro carattere. II, 221.

Costumi ed usi in Italia. II, 278. 288 e seg.

Corunno, in qual senso fosse usato. Ill, 10.

CRETESI, loro colonie nella Iapigia. I, 306. CROTONE, fondata degli Achei. I, 205. 308. 324.

Caustumenta, città del Lazio e già attenente all'Etruria. I, 217.

CULTO degli Etruschi, vedi Religione.

Curro degli Etruschi, vedi Religion

Cuma, fondata dai Calcidesi d'Eubea. I, 165. 278. suo assedio impreso dagli Etruschi, 276. Battaglia navale sostenuta contro degli Etruschi, 281.

Cumani, loro inimicizie cogli Etruschi. I, 275. città da essi fabbricate, 279.

CUPRA MONTANA E MARITTIMA, colonie toscane, loro situazione.
J. 122.

Curna. vedi Giunone.

Cune, terra della Sabina. I, 200. luogo d'adunanza dei concilj nazionali, ivi. Danza bacchica. III, 155.

Dann e Tricalti, tribù dell'alta Albania. I, 179. e Monadi, tribù della Puglia. I, 179.

Dauni, popoli della Iapigia. I, 306.

DAUMA, parte considerevole della Iapigia. 1, 311.

Defunti sepolti co' simboli dei numi. III, 89.

Dzi maggiori dell'Etruria. II, 102 e seg. differenti da quelli della Grecia, 113. Indigeti. II, 125. figurati nei monumenti. III, 33. 51. 184. Fatidici. vedi Oracoli, vedi Divinità.

Delverezo, divinità tutrice di Cassino. II, 124.

Desiruaco, supremo Ente. II, 101.

Demon, vedi Genii.

Diana col modio. III, 126. Diana Artemide, 130. e Atteone, 162. galeata, 192.

DIALETTI italici antichi. II, 318 e seg. vedi Lingua italica.

DICEARCHA, o Pozzuoli, città fabbricata dai Cumani. 1, 279.

DETETICA, o Medicina ginnastica esercitata in Italia. II, 188. vedi Medicina.

Duspatea, come rappresentato. III, 45. 49. Dionisio Cabirico. vedi Bacco.

Dioscont. Ul, 78. 191.

DIRITTO Feciale. II, 86.

Dittatone, sommo magistrato dei prischi Latini. I, 215. Il, 79.

DIVINAZIONE. II, 129 e seg.

Divinita' proprie degli Etruschi. II, 103. dei Sabini, 118. degli Umbri, 121. dei Latini, 127.

Doxes, austerità dei lore costumi presso i Sabini, i Sanniti ed altri popoli d'Italia. II, 201. costumi di esse più liberi presso i Toscani, 204. vestiario presso gli Etruschi, 205, 206. prerogative onorevoli, 228.

Dosici, loro colonie nella Puglia. I, 312. città da essi fondate,

312. introducono in Italia certo rito di vergini che vestivano a foggia di Furie, ivi.

DOBIFORI. III, 119.

DOTTRINA fulgurale degli Etruschi. II, 103. 142. 181 e seg. teologica, 172 e seg. Pittagorica in Etruria, 174.

Dualismo, principio sommo della mitologia etrusca. II, 102. 114. 117. 178.

E

Esuriati, popoli della Liguria mediterranea. II, 13.

ECHIDNA, mostro orrendo. III, 61. ECLARO, città degli Irpini. I., 262. vestigi delle sue mura, ivi.

Eduz, antica magistratura. II, 80.

Eczno, Tusculano, dittatore dei Latini. 1, 316. II, 79.
Ecirro, sua influenza nella civiltà dell'Etruria. I, 57. 137. nelle arti. 238. 250.

Egnazia, città della Peucezia. I, 313.

ELBA (Isola dell'), posseduta dagli Etruschi. 1, 126. II, 50. miniere di ferro. I, 126. II, 304.

ELBA vedi Felia.

ELERA e mortella indizi di rito bacchico. III, 04-

EMARATIVO (Sistema), si rappresenta nel panteismo degli Etruschi e nella loro filosofia. 1, 102. 173.

Emerature (Imperatore), nome osco del generale supremo delle urmi. 11, 78.

ENEA con Anchise, Creusa e Ascanio. III, 140.

Exert. vedi Veneti.

Exorar, antichi popoli d'Italia; loro situazione. I., 60. 83. 282. cacciati dalle loro sedi dai Sanniti, 282.

Exotal, antico nome d'una regione d'Italia. I. 62, 164, detta terra del vino, 57. II, 275.

ENOTRIDI (Isole dette), 1, 60.

EPANTERII, popoli della Liguria marittima. II, 12.

EPIONAFI dipinte. Ill, qo.

Equt, o Equicoli, popoli indigeni d'Italia. I, 227. formidabili a Roma nei primi suoi secoli, 228.

Equus Turicus, città del Sannio. 1, 264.

ERCATI, popoli della Liguria marittima. II, 13.

Escouz. III, 35. 36, 45, 74, 75, barbato, 191. cilaredo, 160. colla clava e l'arco, 197. col turcasso, 194. col gladio, 142. conducente Cerbero. 195. vincitore di Cieno, 163. 194. ucode il leone Nemeo, 142. 193. Il cignale d'Erimanto, 132. 156. e Busiride, 142. stermina i Centauri, 148. combatte con Apollo pel tripode, 140. usa lustrazione, 195. deificato, 141. Escotaso, città della Campania, occupata dagli Etruschi. II, 111. 275. totta loro dai Samnili, 357, use dovinie, 279.

Endonea in Puglia. I, 313. Endonea, città degli Irpini. I, 162.

Entreo, capo de' misteri bacchici in Eleusi, III. 131.

Emrer, loro situazione e territorio. I, 228. originari degli Osci, 229.

ESERNIA, città del Sannio. I, 261. sue mura, 262.

ESPERIA, nome antico d'Italia. I, 5q.

ETTORE, Andromaca e Astianatte. III, 148.

ETRURIA antica. 1, 104. divisa in dodici popoli, 108. 110. sua potenza e costituzione politica, 126. arricchita dall'agricolturu e dal commercio, 153.

Erauscu, o Toscani, popoli osiginari d'Italia. I, 44, 98, denominati per l'innami Ra-seni, 44, 101. detti dai Greci Tirnemi o Tirreni, e dai Romani Turci o Erusci, 102. credui originari della Lidia, 96, 100. guerre con gli Umbri, 79.
105. potenti in Italia e formidabli ai Greci prima che foise
Roma, 102. Annali etruschi, 39, 108. II, 284, antichi scrittori
delle loro istorica 1, 102. governo politico, 108. II, 75 e seg.
governo federativo, 1, 131. II, 66. Istori idraulici fatti alle
Paludi Adriane. I, 111. 235. II, 379, soggettati i Voket si
estendono al di la del Garigliano, e si firmunao nella Campania. I, 117. 276. occupano i litorali di Gorsica e vi fabri.

bricano Nicea, 125. II, §35. potenta esterna ed interna. I, 128. 137. colonie da essi fondate, 132. 146. istituzione sa-cerdotale, 134. II, 172. Dirinità. II, 105 e seg. tentativo di navigazione in una delle isole Canarie, 143. assediano Cuma. I, 276. guerre coi Liparioti. II, 55. Legislatione, 60.93. Libri sacri citati, 138. 273. Medicina, 188 e seg. Anatomia, 189. Astronomia, 190. Poesia, 193. Murica, 195. Storia, 197. Letteratura, 196. Giucchi e spettacoli, 210 e seg. usi e costumi, 200 e seg. riti funchri, 214 e seg. Arti del disegno, 221. Pittura, 245. Statuaria, 323. Architettura, 222. architettura militare, I, 130. II, 205 e seg. arte della guerra e leggi militari. I, 133. II, 30. 181. e seg. Agricoltura, 509. e seg. potenza navale. I, 149. 151. navigazione e commercio, 123. 153. II, 51. 53. 298 e seg. prienzia. I, 124. II, 299. Monete, 309. Lingua, 313. 318.

Euganzi, antica loro dimora. II, 24. discacciati dai Veneti, ivi. incertezza della loro origine. II, 24. popoli del loro nome, 30. Colli Euganei, 25.

Eugunne (Tavole), monumento d'antica liturgia. I., 102, 129, 137, 155, 329, origine della loro denominazione. II, 124, N. 106.

## F

Fasso Pittore, primo annalista di Roma, segue le narrative greche. L. 47.

FALERIA, sede antica dei Siculi. I, 69. indi degli Etruschi. II, 106. 129.

Fallo, suoi celati misteri introdotti in Etruria. II, 108. fattivisi licenziosi, 161. 251. introdotto in Sabina e sculto in monumenti, 121. III, 7. 73.

FAMIGLE Etrusche conosciute per iscrizioni lapidarie. II, 323. FATALI (Libri detti). II, 138, 183.

FATUA. vedi Fauna.

FAUNA, o Fatus, moglie di Fauno; autica divinatrice. II, 147.

FAUNO, divinità misteriosa del Lazio, e suo oracolo. 1, 216.

II, 134.

FAVOLE introdotte nelle istorie dei popoli Italici. I, 44 e seg.
Favole Atellane, così dette da Atella città della Campania.
II, 104.

Ferrue, purgazioni dell'anime. III, 88.

FERRUU, Ministro della morte. Il, 122.

FECIALE (Diritto), in che consistesse, e da quali popoli osservato. II, 86.

FECIALI (Collegio dei). II, 86, suo capo, ivi. vedi III, 192. 197. FELSINA. vedi Bologna.

Fence, loro colonie in Sicilia. II, 37. in Sardegna, 40.

FERENTINI, popolo degli Ernici. I, 228. avanzi delle sue mura. 231.

FERENTINO (Luco di), luogo d'adunanza dei popoli Latini.
I, 216.

Ferento, città della Peucezia. I, 313.

FERIE Latine. I, 216. II, 147.

Fenno, città del Piceno; suo navale. I, 205.

FEROMA, città marittima della Sardegna. II, 46.

FERONIA, divinità indigena venerata dagli Etruschi, Latini, Sabini e Volsci. I, 142. II, 120.

FESCENNIA, antica sede dei Siculi. I, 69.
FESCENNINI (Canti), così detti da Fescennia. I, 200.

FESCERNINI (Canti), cosi detti da Fescennia. 1, 2

Feste, cerimonie e pompe sacre. II, 147 e seg. Feste Palilie. II, 148. 278. Lupercali, ivi.

FIBULE d'oro trovate ne' sepoleri etruschi. III, 67.

Finenz, città del Lazio, e colonia degli Etruschi Veienti. 1, 116. 146. 217.

Firms e mostra, simboli del malo principio, figurati in monumenti. II, 116. 255. III, 39. 57 e seg.

Fiesole, città etrusca. I, 145. avanzi delle sue mura, e di antichi edifizi, 146. III, 7. suo circuito, II, 209. pianta topografica. III, 3. 6. Fitosofia politica, divina e naturale degli Etruschi. II, 170-

Fiss-sast, o figlio di Giove, della religione Sabina e degli Umbri. II, 123.

FLACCO (Valerio), scrittore di storie etrusche, I, 102. 113.

Focesi della Ionia, stabiliti in Corsica. II, 49. loro battaglia navale contro i Toscani e i Cartaginesi, ivi. fondano Aleria in Corsica, ivi. indi Velia in Lucania. I. 169. 293.

Folconi (Scienza dei). II, 183 e seg. vedi Dottrina Fulgurale.

Fondi, città degli Aurunci. I, 241. suo lago ed isole galleggianti, ivi.

Form sacri. V. Laglii.

FORESTE SACTE. Vedi Boschi.

Forma città degli Aurunci. I, 241.

Fortuscasioni degli Etruschi e d'altri popoli d'Italia. II, 295. 302, vedi Architettura militare.

FORTUNA, divinità della sacra triade etrusca. II, 107. denominata Nursia, 167. detta primitiva a Preneste, 133. venerata in Anzio dai Volsci, 134.

Fosse prinstine, opere degli Etruschi. I., 111.
Fazorile, città dei Sidicini, conquistata dei Volsci. I., 234.

FRENTAM, popoli Sanniti. I. 256. Ioro situazione e città, 257.
263. 264. lingua, ivi. monete, 264. 265.

FRINIATI, popoli della Liguria marittima. II, 13.

Fucino (Lago), ne' Marsi. I. 249.

Fulgurali (Libri detti). II, 138.

FUNERALI presso i Toscani. II, 214. 220. III, 150. rappresentati in monumenti. III, 85. 150.

FUNZIONI e Pompe sacre istoriate in monumenti di scultura. III<sub>f</sub>. 82. 84. 88, Gamo, città del Lazio. 1, 214. GAETA, città degli Aurunci. I, 241. Galericolo, da chi porteto. III, 154. Gargano, Promontorio. 1, 74. 305. Garuti, popoli della Liguria marittima. II, 13. GEMME etrusche. II, 243 e seg. III, 194. 199. Gest buoni e mali, figurati nei monumenti etruschi. II, 115-118. III, 12. 19. gt. 100. 179-180. Genoati, popoli della Liguria marittima. II, 12. Genova, città della Liguria. II, 306. luogo di mercato, 307. GERARCHIA sacerdotale etrusca. II , 151. Genumo, città della Puglia. I, 224. GHIANDE missili di piombo. II, 285. III, 189. Giano e Saturno, riguardati per antica tradizione come numi e regi degli aborigeni d'Italia. I, 23, venerati come institutori del vivere civile, ivi. II, 100. divioità primitive d'Italia, ivi. 232. II, 98. Giano bifronte venerato dagli Etruschi, 159. 149. quadrifronte venerato in Faleria, ivi. Consivio, o propagatore dell'uman genere, 185, inventore di arti agrarie, 97. 271. GIASORE dinanzi la nave Argo, III, 04-GINNASTICA usata in Etruria. II, 211, 212, Giorno civile presso gli Etruschi e gli Umbri. II, 191. Giova, divinità primaria degli Etruschi. II, 102, I, 241. detto Ammone, II, 143. Anxur. I, 241. II, 125. Appennino, 123. Cacuno, ivi. Laziale, 127. Lucezio. II, 119. Tina, 112. Imperatore, 127. Giove barbato e laureato. III, 190. 192. Giove, Giunone, Mercurio ed altre deità, 124. Grunone, III, 79. divinità primaria degli Etruschi. II, 104.118. detta Cupra, ivi. Curiti, 120. Lanuvina o Sospite, 129. come

effigiata ne' monumenti etruschi. III, 35.

Gruccut gladiatori, inventati dai Campani. I, 287. II, 257. Atletici, 213. Gircensi, 211. Scenici, 188.

Givorne Spettacoli presso gli Etruschi. I, 216 e seg. Giunici municipali in un bassorilievo. III, 186.

GLAUCHI. vedi Scille.

Goncous, immagini di esse figurate in vasi ed in altri monumenti. III, 168. 174. 191. loro significato, 170 e seg. raifigurano il Dio infernale, 20, 28. La Gorgone non è mai sull'egida di Minerva ne' monumenti etruschi, 138.

Governo politico degli antichi Italiani. II, 60. 93. delle dodici città principali dell'Etruria, 75. dei Campani e altri popoli dell'Italia meridionale, 77 e seg.

GRAFFITO (Opere di pitture dette di). II, 248.

GRAVISCA, stazione navale dei Tarquiniesi. I, 147.

GRECI, favole da essi divulgate sulle storie d'Italia. I, 41-45. loro venuta, e fondazione di colonie in questa contrada, 320 e seg. vi trovano antiche nazioni indigene già collegate in società, 10, 20, 2a. Greci italici, vedi Italioti.

Garrone. III, 197. simbolo del genio del male ossia di Tifone, 39. 62. Grifi, Sfingi e Ipocampi, 148.

GRUMERTO, città della Lucania, I, 302.

Gussio, città dell'Umbria. I, 77.

Guerriero compitamente armato. III, 195. 198.

H

Hissenos, pasteri Arabi o Fenici: epoca di spesse migrazioni di essi dall'Egitto. 1, 134. I APIGIA, entica denominazione di una parte d'Italia. I, 60. abitata dagli Ausoni, Opici e Aurunci, 164. sua estensione, 305. Ista in Sardegna, II, 136, in Corsica, 48. In, vocabolo etrusco. II, 191. Inozi etruschi figurati in monumenti. III, 32, 43 e segi egizi trovati nei sepoleri di Vulci, 67. IDRA a dodici teste. III. 150. IDRAULICI (Lavori) eseguiti dagli Etruschi. 1, 111, 235, II, 270. IERONE, primo re di Siracusa, soccorre Cuma, e combatte l'armata navale toscana, II, 54. Illensi, antichi abitatori della Sardegna. II, 41. vedi Sardi. Illumici e Liburni stabiliti all'imboccatura del Tronto I, 76. si stanziano nelle marine dell'Adriatico, 173. 177. danno occasione a grandi mutazioni di popoli, 173 e seg. ILVATI, popoli della Liguria mediterranea, II, 13. INCANTATORI Marsi. I, 250, II, 136, 188, Indigent. vedi Aborigent. Ingauni, popoli della Liguria marittima. 1, 27. vinti dai Romani, ivi. INIZIAZIONE d'un infante ai sacri misteri. III, 14. Inni Arvali e Saliari. II, 126, vedi Carmi. INTEMELII, popoli della Liguria marittima. II, 12. INTERAMNA, città dei Pretuzi. I, 206. Invo, Deità del Lazio, trasformato in Pane. II, 127. IPM, antico scrittore delle origini italiche. I. 41. IPPOCAMPO, simbolo del malo principio. III, 24. 30. Iprono, città dei Greci venuta in potere dei Bruzzi. I, 300. IPPOPOTAMO, figura Tifone, o il genio malo degli Egizi. III, 24. 56.

Inia, fondata dai Cretesi. I., 300. Inri, progenie sacerdotale. II, 135. Inrin, popoli confederati dei Sanniti. I, 256. loro città più notabili, 262.

Iscaia (Isola d'), o Pitecusa, suo circuito. I, 270. abitata dai Calcidesi ed Eretriesi, ivi. eruzione vulcanica spaventosa ivi avvenuta, 280.

Iscarzioni della Campania. I, 121. Etrusche in monumenti. II, 218. 322. III, 62, 202, 203. 205. in anfore dionisic, 222. Osche. III, 202-205. grande iscrizione etrusca perugina, 205.

ITALI primitivi congregati in tribù o nazioni. I, 19. 34.

ITALIA, sua fertilità. I, 17. situazione favorevole al progresso della sua civiltà, 37. favole introdotte nella sua storia, 41. scrittori delle cose d'Italia, 41 e seg. suoi confini descritti da Antioco Siracusano, 60. antiche e differenti denominazioni di essa, 61 e seg. estensione sotto il governo dei Romani, 64. sotto Augusto, ivi. più ristretta ai tempi di Massimiano, 64.

Ітацоті, о Greci nativi d'Italia. I, 44. 294. tradizioni favolose sulle loro città, 332.

ITALO, potente re dell'Enotria. I, 296. institutore dei sodalizii, ivi. supposta derivazione da esso del nome d'Italia, 62. 296. Izen alato ne'cilindri babilonesi. III, 12.

L

Lauco, città del Luzio. I, 214.

LAGRI, d'Albano. I, 214. d'Ausanto, tenuto in venerazione dai Sanniti, 263. di Fondi, 241, Fucino, o di Celano, 240. di Salpi, 311.

LAIRO, colonia di Sibari sul lido tirreno. 1, 325.

Lanciano, città dei Frentani. I, 26%.

LANGANSI e popoli della Liguria mediterranea, II. 15. Langasco, città della Liguria. II, 18.

Lanuvio, città del Lazio antico. I, 214.

Laricini, popoli della Liguria marittima. II, 13.

Lan, o Dei Penati, loro culto presso gli Etruschi. II, 117. 150. III, 47. presso i Sabini. II, 121.

Larres, pronome virile degli Etruschi; Lertia, di donna. II, 70. Larumda, divinità dei Sabini. II, 120.

LATISI prischi, detti Casci. 1, 213. chiamati dai Greci gente troiana, 50. loro divinità e religione, 215. 223.

Laurerro, città marittima del Lazio. I, 215.

Laveno, città del Lazio. I, 215. Tempio in sua vicinanza destinato alle Diete Latine, 216.

Lavora etruschi d'argento a cesello. III, 65. 66.

Lazio, abitato dai Siculi. I, 67. 210.

Leos Agraria. I, 89. II, 269. Leos Feciale. II, 86. 289.

Legge Sacra. I, 157. 259. II, 145. 289.

Lacor e Statuti civili degl'Itali antichi. 11, 60. 80. Etrusche sulle proprietà e sopra i debitori, 80. 84. 272.

Leon e Sfingi. III, 31. 35. Alati che significhino, 13. Leone d'antico stile, 197.

Lzras colcata, III, 190.

LESTRIGONI, popoli favolosi, collocati da Omero nel golfo di Gaeta. II, 233.

LETTERATURA presso gli Etruschi ed altri antichi Italiani. II, 108.

LEUCOTEA. vedi Matuta. Levi-Licuri, popolo stanzieto presso al Ticino. II, 5.

LIBARNESI, popoli della Liguria mediterranea. II, 13.

Linena, compagna di Bacco. II, 110.

Luzz Lintei. 1, 40, II, 197.

Lisur, popoli d'origine ligure, abitanti alle radici delle Alpi.
11. 6.

Lisuasi, loro incursioni in Italia. I, 90. 171. 173. si stabiliscono all'imboccatura del Tronto, 176. pirati e predatori, 174. scacciati dal Piceno dagli Umbri, 181.

Liouni, loro provenienza. II, 5 situati nella Liguria mediterranea e marittima, 22. stanziati nelle giogaie di Gottro, 109. guerre cogli Etruschi. II, 10. 11. coi Marsilicsi, ivi. loro carattere e costumi, 13. pastorizia, 13. ostinate guerre coi Romani, 17. trasportati in parte nel Sannio, ivi. loro leggi sacre, 10. lingua, 20.

Liguria, sun estensione. I, 14. 22. Liguria mediterranea e nomi dei suoi popoli. II, 13.

Lingua italica, sua incerta origine. I, 164. II, 3ra. etrusca. I, 101. 164. II, 316. osca, 318. romana antica mista, ivi.

Locai, colonia di Calcide. 1, 164. 304. sorgono da essa le due colonie d'Ipponio e Medma, ivi. sua prosperità per le savie istituzioni di Zaleuco legislatore di essa, 326.

Lucam, colonia dei Sanniti. 1, 34, 256, 292. 296. dura loro educazione, 301. conquistano Posidonia, Turio ed altre città dei Greci Italioti: 298. eccitati da Dionisio il vecchio contro i Greci, 299.

LUCANIA, sua estensione. I, 391 e seg. divisa poi in Lucani e Bruzzi, 298. abbondante nella pastorizia, 304. II, 276.

Lucensi, popoli dei Marsi, I. 249.

Luczna, città della Puglia. I, 312. 313.

LUCERTOLA ne' vasi etruschi che significhi. III, 153.

Lucunon, primi magistrati elettivi degli Etruschi. I, 126. II, 65.
Lum atletici istituiti da Bacco. III, 138. Ludi funebri, 103.
105. L10.

Luxi, città degli Etruschi. I, 124 II, 10. suo porto. I, 124 II.

Lura del Campidoglio, statua in bronzo di stile toscano. III, 60. Lusso degli Etruschi eccessivo. II, 204. dei Campani, 279. 280.

M

Macco e Bucco delle Atellane, figurati in pittura pompeiana.

Magetti, popoli della Ligura mediterranca. 11, 13.

Magistrato municipale figurato in monumenti etruschi. III, 186.

MAGRA GRECIA, nome dato dai Greci all'Italia inferiore. I, 44. 182. 332. sua condizione, 321. città principali ivi edificate dagli Italioti, 321 e seg. medaglic. II, 241. III, 103.

Maio, o sia Giove, divinità dei Tusculani. III, 127. Marvento (oggi Benevento), città degl'Irpini. I, 261.

MAMERS, nome osco di Marte. vedi Marte.

MAMERTINI, popoli armigeri, di sangue osco. I, 284. 304.

Mansaro, sede dei Mamertini. II, 18. Mansaro, città della Liguria. II, 18.

Mantova, città settentrionale dell'Etruris. I, 110. 133.

Mantova vedi Phatone.

Mascira, città sul golfo di Salerno, posseduta dai Toschi. 1, 118. 285. presa dai Sanniti, 267.

Marica, divinità tutelare di Mioturna. II, 125.

Mannueum, loro situazione e capitale. I , 247. confederati dei Vestini , ivi.

Massuvo, capo della nazioce Marsica. 1, 249, sue vestigia, ivi. Massi, popoli attenenti ai Sabioi e agli Eroici. 1, 246. Icro va-lore, 249. II, 285. daono origine alla guerra sociale, detta Marsica, ivi. virtà utribuista ai loro sacerdoti nell'arte di sanare le ferite serpeofine, 246. medici incantatori, ivi.

MARTE, Dio della guerra, detto pure Mamers. I, 204. Il, 105. 121. 123. Dio ordinatore della natura, 125. venerato dai Lucani, 129.

Manzguo portato da Dispater e da Tanete. III, 45.

Mascagas umaoe col capo velato. III, 12.

Mastana, indi Servio Tullo, secondo riferivano le storie etrusche. Il, 67. 28q.

Матамови, Legislazione degli Etruschi a loro riguardo. Il, 89 e seg. matrimonii sannitici, ivi.

MATUTA, divinità dei Sabini e dei Volsci. II, 120. tramutata io Leucotea, 159.

MEDICALE, o Mooeta dei popoli Italiani. II, 311. dell'Etruria. III, 190. del Saonio. 1, 255. III, 192. della Campaoia, ivi. della Magna Grecia. 1, 248. III, 193.

Menorx-ruricus, titolo osco denotante supremo Magistrato, I. 202. 289. II, 78. in iscrizioni. III, 203.

Medicina presso gli Etruschi ed altri popoli d'Italia. II, 186. 242. affidati ai soli sacerdoti, 188.

Medma, colonia di Locri. I, 324.

Merro, città dell'Etruria settentrionale. I, 111.

Mencumo Ctonio. III, 20. 55. 132. 161. Mercurio ed Ercole infante, 110 Mercurio, Apollo e Diana, 128,

Messari, popoli di Messapia, o della Iapigia. 1, 306, inimicizie di essi coi Greci, 314. vinti da Archita, 316. Messaria, sua situazione e suoi confini. I, 306, 313.

Метаговто, edificata dagli Achei. I, 322. 325. sua opulenza, 328. medaglie. III, 194.

MEYAMA, cittàr dell' Umbria, I, '77.

vedi Arte della Guerra.

Mezeszio, Lucumone, o re di Cerc. I, 127. II, 67.

Miciro, edifica Pisso nella Lucania. I, тбо. 297. Milizia degli Etruschi ed altri popoli d'Italia. II, 268 e seg.

Minenya, o Menerya, Dea del consiglio, venerata dagli Etruschi, Sabini ec. II, 105. 120, figurata la bronzo. III, 48. in patere, 75. in vasi dipinti, 122 e seg. Minerva egidarmata, 137, galeata, 192, astata che tiene avvinta la Gorgone, 130, Musicae abbondanti in Italia. II, 304. 311.

MINTURNA, città degli Aurunci. I, 241.

MISTERI di Bacco. II, 108. Orfici, 109. Islael introdotti in Italia, 167.

Mirotogia Italica antica. II, 95. grave e austera, 113. rivestita di dottrine orientali ed egizie, 97. greche, 158. particolare degli Etruschi, 102. 118. dei Sabini, 118. degli Umbri, 121.

Monadi e Danni, tribù della Puglia, di origine illirica. I, 170. Monera, vedi Medaglie; sua invenzione attribuita a Giano. Il, 300. MONUMENTI sepolerali degli Etruschi. II, 177. 217. 245. vedi Architettura. vedi Medaglie. Monumenti funebri. II, 245. vedi Urne. Monumenti etruschi con epigrafi dipinte. III, 90.

Monogreti, popoli dell'Enotria. I, 70. scacciati dalla terra ferma in Sicilia, 71.

Mocrono sur un'uras sepolerale. III, 83.

Mocran arrini virili e femninili che significhino. III, 34.

Motra, voce sabina, esprimente ammenda, o pena. II, 85.

Musa, fortificazioni militari degli Etruschi. I, 129. II, 295. dette

Cilopèe. I, 130. 145, 194-198. II, 209.

Musoz, colli petrosi dell'Italia meridionale. I, 305.

Musoz, ano uno resus cel Etruschi. II, 164.

N

Narou, fondata dai Calcidesi dell' Euben. I, 279. accresciuta dagli Ateniesi, ivi.

Nasso, città nella Sigilia, fondata dai Calcidesi. 1, 323. Navi tirrene da guerra e da carico. II, 303. III, 177. 179.

Navigazione, sua importanza e suoi progressi presso gli Etruschi II, 241 e seg.

Nacaorom di Tarquinia, di Vulci, di Toscanella, di Sarteano. II, 249. III, 10. 13. ec. vedi Sepolcri.

Naquuro, città degli Umbri. I, 77-

Neuenz, divinità dei Sabini, compagna di Marte. II, 121.

Neaurro, piccola città della Lucania. I, 302.

Nicea, città della Corsica, fondata dagli Etruschi, I, 125. II, 48. Nocea, città degli Umbri, I, 68.

Noceaa, città degli Umbri. I, 68.

Nota, città d'origine etrusca, situata nella antica Opicia I, 118.

271. suo nome in lingua osca, 281. occupata dai Calcidesi,

280. sue monete, ivi. Nom Etruschi in Famiglie Romane. II, 223.

Nona, o Nura, città marittima della Sardegna. II, 40. 44. Nonace, capo d'una colonia d'Iberi. II, 44.

Norma, città dei Volsci. I, 234. antiche sue mura, 196. Norma, o Nurzia, dea venerata dai Volsiniesi. II, 111. 179.

Novensili, Dei maggiori dei Sabini. II, 103. loro culto, 118.

Nuczeta-Alfateana, città della Campania. 12 287. sue medaglie, 284.

Numa, Sabino d'origine, prudentissimo legislatore. II, 170.

Numan, oggetti di gran rilievo nell'ordine civile e religioso per gli Etruschi. 1, 141. II, 192. cifre etrusche, sotto nome di numeri romani, 163.

Numerrone, città dei Bruzzi. I, 303.

Nunciomo, Epidio, antico eroe onorato a Nuceria. I., 284.
II. 125.

Nuna. vedi Nora.

Nurragni, antichi edifizi esistenti in Sardegna. II, 43. III, 112. Nurra. II, 111. 267. vedi Norzia. vedi Fortuna.

O

Oca sacra a Bacco, III, 20, 46, 56, 63, 106, 114.

Occus di pasta lucida nelle teste di bronzo etrusche. III, 58.
Occhioni, a che alludano, 129. 158. 159. 161. 168.

Ombrose, fiume nella Toscana; derivazione probabile del suo nome. I, 75.

Orici. vedi Osci.
Oricia, provincia detta poi Campania. I, 117.

Orrmo, Tavola ivi ritrovata. I, 303. 304.

Ors, divinità unita con Saturno. II, 127.

Oracoli di Marte. II, 135. di Giove Ammone, 144. l' Italia non aveva Oracoli parlanti come in Grecia, 135.

Ozeste matricida figurato in scultura etrusca. III, 183.

ORFEO. III, 127. 132.

Onserrs, sua grande influenza nella civiltà dell'Etruria. I. 57.

130. simboli orientali figurati in monumenti, 138. III, 149.

20. 33 e seg.

OBSAMENTI d'oreficeria ad uso civile e dei mortori. III, 66. 68 e seg.

Onom, antichità di loro origine, e paese da essi abitato. II, 6.

ORTOMA, città dei Frentani e suo porto. I, 264. II, 307.

Occi, Oschi, Opici, antichi popoli indigeni dell'Italia inferiore.

1, 63. 21. 151. posseggono qual tratto dell'Opicia detta poi
Campania, 117. detti pure Aurunci e dipoi Ausoni, 163. territorio da cesi occupato, 164. loro costune e vila pastorale,
184. derivano de cesi i più potenti popoli d'Italia, 184. 185.
loro armi e armature, 185. II, 286. lingua. 1, 182. II, 318.
usoi dialetti, foi.

Ospitalita' presso i Lucani, Calabri ec. 1, 302. presso gli Etruschi. II, 203.

Ovo, simbolo d'espiazione appropriato a Proserpina. III, 46. 88.

P

Padova, città della Venezia. II, 30.

Padra Libero, II, 109. vedi Bacco.

Padronato, antica instituzione d'Italia. II, 71.

PALE, divinità componente la sacra triade etrusca. II, 107. 303. Dea della pastorizia, 127.

PALEMONE, vedi Portunno.

PALEFOLI. vedi Napoli.

PARDA, vedi Cerere.

PARDOSIA, colonia di Crotone. I, 324.

PANE, altrimenti Inuo. II, 127. vedi Inuo.

PARMERIDE, Legislatore di Elea, o Velia. 1, 326.

Partesore (o Napoli), città fabbricata dai Cumani. 1, 279.
Partonezia coltivata dagli Etruschi, Appuli, Sanniti e Lucani.

Pastonizia coltivata dagli Etrusci 1, 304. 318. II, 275.

Parane figurate, arnesi dell'esequie. II, <u>214</u>, <u>252</u>, III, <u>73-80</u>.

Parano (Padre), denominazione del capo dei Feciali. II, 86, 154.

PATAIZI e Plebei, distinzione civilmente stabilita in Etruria o altrove. II, 75.

Pediculi, popoli dei Peucezi. 1, 313.

PELISIO, O PELISION, popoli d'incerta origine. I, 83. escussioni e migrassioni di questi popoli, ivi. scorrecire a modo di venturieri in Italia. I, 30. tu5. 176. detti Tirreni, 86. apprendono la mariniera dagli Etruschi. II, 299. PELION, popoli affini dei Sabini. I, 248. confederati dei Mar-

Pelican, popoli affini dei Sabini. 1, 248. confederati dei Marsi, 249.

Pelina, divinità dei Frentani. II, 125.

Peleo, Chirone e Tetide. III, 135. Peleo presso una fonte, 195.

Penati (Dei), distinti presso gli Etruschi in quattro specie. II, 105. LLO. loro culto, 150.

Pentre, popoli confederati del Sannio. 1, 172.

Penseo recide il capo alla Gorgone. III, 140.

Perusia, città Etrusca principale. 1, 141. dicevasi fondata dai Sarsinati, 75.

Pestum. vedi Posidonia.

Paucezi, popoli della lapigia. 1, 306. loro magistrati, ivi. II, 79-

Percezia, regione della Puglia; sua situazione. 1, 313.

Piante cereali e alimentari, loro specie coltivate in Italia. 11,

272. 275. Piczni, colonia dei Sabini. I. 32. 203.

Prozeso, sua situazione geografica. I, 205.

PICENTINI, popoli del Piceno, trasportati nella Campania. L. 286.
PRADE e Oreste. III. 183.

Pinna, città forte dei Vestini. 1, 238.

PIRATERIA, professione esercitata dai Toscani. 1, 125. II, 299. dai Volsci. 1, 228. dai Liparioti. II, 54.

Piaco, navale e luogo di mercato del comune di Cerc. 1, 146. 11, 305, tempio ivi venerato. 1, 147.

PIROMANTI, loro divinazione. II, 133.

PIROMANZIA, miracolo in Eguazia. 1, 313.

Pisa, città marittima dell'Etruria; tradizioni circa la sua origine.

I, 154. sua forza navale. II, 58.

Pisso. V. Bussento.

Pitagona, sue instituzioni nella Magna Grecia. 1, 326 e seg-

Petraconici, loro influenza sulla prosperità della Magna Grecia.

L. 326. agricoltura da essi insegnata agl'Italioti, 328. distruzione della loro società, 33o.

PITECUSA (Isola di), o Ischia; suo circuito. 1, 278. miniere e vulcani, ivi. vedi Ischia.

PITTURA, suo antico stato in Italia. II, 245 e seg.

PITTURE d'Ardea e di Cere anteriori a Roma. 1, 224. II, 252. di Tarquinia e di Chiusi, ivi. III, 99 e seg.

PLASTICA appresso gli Etruschi. II, 234 male attribuita in Italia ad Euchira ed Eugrammo, ivi. II, 262.

PLEMOCHOE, vaso proprio delle libazioni funeree. III, 16.

PLUTORE, divinità infernale, detta pure Mantu o Vediu. II, 105. 250. III, 18.

Po, anticamente detto Eridano. II, 30. suc antiche imboccature.

I. 100. II, 7. lavori idraulici fattivi dagli Etruschi per incanalare le sue acque. I. 111. 235. II, 279.

Polittismo italico, sue divinità simboliche. II, 118. 145. 151. Ромо, simbolo di Bacco. III, <u>54</u>, granato sacro a Proserpina. 15. 180.

Pomera, città della Campania. I, 284, passa sotto il dominio dei Sanniti, 269, sue mura, 285, sua porta. III, 5, inserizioni, III, 202, 205.

Powrzercz degli Etruschi, nominato pei suffragi dei dedici popoli. II, 151. di Preneste, 153.

PONTEFICI (Collegio dei), instituzione religiose. II, 151, 153.

PONTEFICALI (Libri), non fanno menzione d'Apollo. II, 129.

PONTINE (Paludi), bonificate dai Volsci, e città ivi edificate.

I, 234, 235.

PONZA, isola dei Volsci prossima al capo Circello. I, 237.
PONZIO, Erennio, Sannite, istraito nelle dottrine Pitagoriche.
1, 336.

POPOLAZIONE copiosa dell'antica Italia. II, 279.

POPULOMA, città marittima dell'Etruria. I, 98. 146. colonia dei Volterrani, 99. antiche sue mura, 12e. III, 5. pianta topografica, 1, medaglie, 173. 174. 191. Porco destinato per ostia. III, 136.

PORRIMA, deità divinatrice. II, 135.

Porsenna, occupa Roma. I, 67. suo sepolero, o laberinto, in Chiusi. II, 227. proibisce ai Romani l'uso del ferro fuori che nelle opere d'agricoltura, 274.

Porta di Volterra in un monumento etrusco invece della porta Elettride di Troja. III, 152.

PORTICO, invenzione etrusca. II, 210. 227. vedi Architettura. PORTUNNO, o Palenione, antica divinità. II, 150.

Posidonia, colonia di Sibari. I, 325. conquistata dai Lucani, 298. 301.

Posventa, antica divinatrice. II, 135.

Potenza, piccola città della Lucania. I, 302.

Pozzuou. vedi Dicearchia.

Parerucus, Prefetto, o Rettore dei Bruzzi e Lucani. 1, 304. magistratura di altri popoli. II, 88.

Patricus, donne prezsolate, che accompagnavano i defunti al sepolero, cantando inni al suono di finuti. II, 223. effigiate in

monumenti. III, 83. 85. 150.

Parmeste, sua situazione e sue dipendenze. I, 140.

Parroar, sommo magistrato dei prischi Latini. II, 79. dei Sanniti, 80.

Pretuzi, popoli del Piceno. I, 205. rinomanza dei loro vini, 207.

PRIAPO, sacrificio a questo Nume. III, 151.

PRIMAVERA SACRA. I, 32. 204. 254.

Principio malo, suoi simboli. III, 39. Paivzano, città dei Volsci. I, 234.

PROMETEO figurato in patera etrusca coi Dioscuri. III, 78.

Puglia, sua situazione. I, 312. colonie introdottevi dai Dorici, ivi. sue produzioni. II, 275. lingua ivi parlata. I, 317.

PULCINELLA e Zanni, forse sono il Macco e il Bucco delle favole Atellane. III, 201. Quadrica rovesciata in carso. III, 196. Questore, uficio di magistratura municipale. I, 289. II, 80. III, 203, 205.

R

R.-stat, antica denominazione degli Etruschi. I, 44. vedi Etruschi.

RECCIO, fondata dai Calcidesi e Messeni. 1, 323. sua prosperità, 326.

Recruso, città della Sabina. I, 199.

REMAIONE, SUO CAPATETE PERSO GLI ANTICHI POPOLI d'Italia. II, 94 e seg. legata alla politica e alle cognizioni naturali, 99 e seg. novità introdotte nel rito tra il quinto e il settimo secolo di Roma, 159 e seg.

REPUBELICHE Italiche. vedi Città e Confederazione. Repubblica Romana. vedi Romani.

Rett, popoli alpigiani abitatori della Resia. I, 114.

Rezia, occupata dagli Etruschi. 1, 112. vestigii della dimora degli Etruschi in quelle contrade, 114.

Rierr, città della Sabina. I, 192. sede di aborigeni, ivi.

Ritteon a forma di coscia con testa di Bacco barbato. III, 165. Ritt etruschi. II, 214 e seg. riti functori. III, 84. 85.

RITUALI, Codici di questo nome presso gli Etruschi. II, 73. precetti e ordinazioni in essi contenute, 85. 105.

Roma, origini, nome e fondazione di essa. I, 219. 221. Roman, popolo formatosi dalla mescolanza di più genti italianc.

Ell, 215. 318.

Roszes, città etrusca. I., 144. II., 210. III., 6. pianta topografica. III., 2. sue mura, 5.

Rudia, città dei Sallentini. 1, 317.

Rurno e Baruto castelli costruiti dai Sanniti presso al Sarno.

1, 25q.

Rutuu, popoli consaguinei ed alleati dei Latini. 1, 223.

s

Sanazi, popoli della Liguria marittime. Il 12.

Santti, o Sanniti, colonia sacra dei Sabini. I, 255. loro costumi, 258, vedi Sanniti.

Santa, sua situazione antica. 1, 192. al tempo di Roma, 193. abitata dagli aborigeni, 192.

Saurs, popoli indigeni d'Italia. 1, 180, 190, d'origine osca, 123, 180, nome osco, 193 autica loro sede nell'àbruzo superiore. 1, 193, vita pastorale, 201, valore mariale, 202, religione, ioi. II, 118, colonia nel Piceno. 1, 204, colonia sacra nel Sannio, 255, loro dirinità, venerate poi dai Romani. II, 121.

Sano, nume primerio dei Sabini, I, 191, permutato poi in Giove. II, 118, coltivatore della vite, 122.

Sazzaorr Etruschi, loro forra sull'opinione dei popoli. II, 147. Irpi. 135. Marsi, 136. Tarquinicsi, 146. Sulj. 153. Ateriati, 154. libri sacri da essi compilati, 185. loro perina nella medicina, 253. maestri di negromanzia nella Campania, 178.

Saczanozao, sua influenza e suoi diritti presso gli Etruschi ed altri popoli d'Italia. II, 69. 168 e seg. depositario d'insegnamento, 152. 170. sua decadenza al quinto secolo di Roma, 157.

Sacrificio a Priapo. III, 151, a Cerere. III, 88.

Salapia, città della Puglia, edificata dai Greci I, 305. nuova Salapia, ivi.

Satassi, abitanti la Valle d'Aosta e il Canavese. I., 32.
Sata, loro instituzione. II, 137. 145.

Tox. III.

Sallentin, popoli della Iapigia. I. 310. 314. congregati in tre genti e dodici città, 140. 314.

Sanco, altrimenti Fidio o Semona. I, 202. II, 118. Dio nazionale degli Umbri, 123. cognominato Ercole, alla greca, 15q. Sannio, sua estensione. I, 260. popolazione, 265.

Saxviri, colonia dei Sabini. I. 32, 252, bror religione e leggi sacre, 259. educazione, 260. confederazione sannitica, iri. forza militare, 265. tolgono agli Etruschi Pompeia, Marciae ed altre città della Campania, 267. contruiscono a loro difesa i due castelli di Rufore Battudo, 268. pastorità, 265, II, 307, ricchezza. I. 269. armature, iri. II., 284, i'impadroniscono per tradimento di Capua. I., 268. di Cuma, 262. Sannit-Caudini. I., 261.

Sanzio, terra della Lucania. 1, 303.

Sardegna (Isola di), occupata dai Fenici e Cartaginesi. II, 40 e seg. dagli Etruschi. 1, 126. II, 46. sue produzioni, 129. Sarde, abitatori della Sardegna, che ritenevano il nome d'Ilien-

si, Corsi e Balari. II, 41.

Sariceni, o Caraceni, popoli confederati dei Sanniti. I, 263. 265.

vedi Caraceni.

Sarrastt, popoli che abitavano nei piani intorno al Sarno.

I, 284.

Sabsina, città degli Umbri. I. 77.

Sarsinari, popoli originari degli Umbri, fondano Perugia. I. 25.
Sison, oggi Sazeno, isola all'imboccatura dell'Adriatico. I. 180.
Saticula, comune dei Sanniti-Caudini. I. 261.

Saturnala, Foste anteriori alla loro instituzione in Roma. I 25.
II, 89.

SATURNIA, nome dato all'Italia nei tempi favolosi. I. 24. 58.

SATURNIA, città etrusca, detta per innanzi Aurinia. I. 144. avanzi
delle antiche mura, 146. 196.

Saturna, villaggio sul Palatino, che fu poi prima sede di Rome.

Saturni (Versi). I, 25, 11, 193.

Satuno e Giano, numi e regi degli aborigeni: 1, 23. 215. II, 98. institutori del vivere civile, ivi. Divinità propizia alla coltivazione. II, 99. 127. tenuto per fondatore della nazione latina, 127. coltivato principalmente nell'occidente, 98. simboleggiato come potere universale della natura, ivi.

Scarabeo, capo di superstizione etrusca. II, 243. scarabei figurati in gemme. III, 194. 199. Scarabeo egizio, 70.

SCENA di commedia. III, 201. Scene simboliche e liturgiche relative alla dottrina acherontica ed alla religione dei sepoleri. 16. 17.

SCRINIERZ di bronzo. III, 189.

Schippetars, popolo dell'alta Albania. I, 172.
conservano nell'idioma radici e temi dell'antico illirico, ivi.
II. 318.

Sciono, sul lido tirreno, colonia di Sibari. I, 325.

Scale, Clauca ed altri Mostri marini figurati in monumenti.

III, 34. 185.

Scrittura rara negli antichi tempi. II, 179. 315. tenuta dagli Etruschi come cosa sacra, ivi.

Scum degli Etruschi, dei Sanniti ed altri popoli d'Italia. II, 281. 287. V. Armature.

Sculture dipinte. III, 93. replicate quattro volte sulle quattro facce di un'ara, 81.

Scuola Pitagorica, o Italica. I, 81.326 e seg. sacerdotale d' Etruria. II, 179. Seou, città dei Volsci. I, 234, suoi avanzi, ivi. mura e porta.

Seem, citta dei Volsci. 1, 234. suoi avanzi, ivi. mura e porta.
III, 7.

Sella Curule dei Lucumoni. II, 67.

Selve Sacre. vedi Boschi sacri.

Sentino, città dell'Umbria. I, 77.

Serocea di Tarquinia. 1, 143. II, 245. III, 98-107. di Chiusi. II, 273. III, 108. 112. di Vulsci. 1, 149. II, 233. III, 94. di Castel d'Asso e di Norica. II, 144. di Toscanella. III, 96. Sepoleri etruschi, come costrutti. III, 94.

SERPERTE, rettile profetico e simbolo di buon augurio. III, 155.

Sessa Aurunca, città degli Aurunci. 1, 240.

SETBLANS. vedi Vulcano.

Sezze, città dei Volsci. I, 234.

Srisci figurate in monumenti. III, 12. 31. 39. 86. 118. 148. 160, e altrove.

Sibani, sua edificazione. I, 169. 324. colonie. 325. sua grandezza e fertilità del suo territorio, 328.

SICLEI, o Sicolensi, popoli indigeni di Sicilia, o secondo altri di origine Iberica. 1, 71. II, 35.

Signia, tradizioni sulla sua separazione dalla Calabria. 1, 16. passaggio in essa dei Siculi, 70. occupata dai Fenici, Cartaginesi e Greci. II, 35 e seg.

Siciliam scrittori di cose it. liche. I, 42.

Sicuii, o Siceli, popoli che abitavano gran parte dell'Italia di mezzo. I, 66. indigeni del Lazio, 67. diramazione degli Auruzoi, ivi. loro guerre cogli Umbri, Osci ed altri popoli d'Italia, 70. passaggio e stabilimento in Sicilia, 71.

Sicrioti, o Siculi, abitanti nel Piceno. 1, 178.
Sideciai, popoli di sangue osco. 1, 289. loro situazione, ivi. medaglie, ivi.

Sila, selva della Bruzia I, 299. 303. abbondantissima di pece.

Sileno itifallico. III, 89. col petaso, 83. coll'otre a terra, 196. avanti un'edicola di Priapo, 198.

Sitvano, deità del Lazio. II, 129. 159.

Simeoti orientali ed egizi. I, 57. 138. II, 116. effigiati in monumenti. III, 16. 19. 29. 33 e seg. Simboli di Bacco, 59. Sironto, città della Puglia, edificata dai Greci. I, 312. sue ro-

vine, ivi.

Suracusa, edificata da Archia di Corinto. 11, 39.

Sini, città fondata dagli Ionii. I, 325.

Sonauzu, instituzione italica. 1, 296.

Sondaro di grave armetura figurato in monumenti. III, 52. 80.

a cavallo, 81.

Sorano, o Summano, deità onorata al pari di Giore. II, 121. Sorri Prenestine. II, 133.

Sostrato, scrittore dei fatti dei Tirreni. I., 45. 103. Spettacoli civili e religiosi. II., 149. vedi Giuochi.

SPINA, città alle foci del Po. I, 85. 96. 172.

Sprone delle navi, invenzione attribuita agli Etruschi. II, 301. Statiellati, popoli della Liguria mediterranea. II, 13.

STATUARIA, arte antichissima e familiare all'Italia. II, 233 e seg. suo avanzamento in Etruria, ivi.

Status in bronzo etrusche di buono stile. III, 63, 64 di stile egizio, 44.

STILE Toscano. II, 223, 231 e seg.

Stom, popoli d'origine Ligure. II, 6a situati nei monti del Tirolo presso Trento. I, 32a.

STRIGHE con nome etrusco. III, 188. STRUMENTI musicali presso gli Etruschi. II, 195. III, 188. rusti-

Susuro, o Trombettiere Toscano. II, 196. figurato in monumenti. III, 51, 163.

Suessa-Posezia, città dei Volsci. I., 235. Sulci, città e porto della Sardegna. II., 38.

Summano, antica divinità. vedi Sorano.

Super Equum, eittà dei Peligni. I, 23q.

Sufficient preziose trovate nei sopolori di Vulci. III, <u>67</u> e seg. Suffi, suo anfiteatro. <u>I.</u> <u>145.</u>

## Т

TAGETE, SOVIANO MASSITO di civile e religiosa dottrina in Etruria. I., 106. II, 137., 182. Libri d'insegnamenti ad esso attribuiti, 180.

TANAGLIA di bronzo. III, 188.

TANATO, genio della morte armato di martello. III, 45, 90.

TANTALO che cerca d'approssimarsi all'onde. III, 195.

TARANTINI, celebrità delle loro lane. 1, 329.

244

TABANTO, ridotta in colonia da Falanto. 1, 324.

Tarconte, condottiero degli Etruschi. 1, 113. tenuto per fondatore di diverse città, 142. di Pisa, 153.

Tanquinia, eittà Etrusca. I, 143. suoi ipogei, ivi. II, 245. III, 98-107. sua opulenza, ivi.

TARSHNATI Toschi, popoli partecipanti ai sacrifizi degli Umbri.

1, 81.

Tattica militare dei Toscani, imitata dai Romani. II, 288 e seg. Taunasia, eittù degl'Irpini. I. 262.

TAURINI, popoli del Piemonte d'origine Ligura. II, 5. 6.

TAYOLE EUGUMNE. Vedi Eugubine Tavole. Tayole d'Eraelea per la coltura dei campi. II, 295. 318. di Lione I, 103. d'Oppido, o Bauzia. II, 295. 318.

TANOLE (Dodiei), monumento di civile legislazione dell'antica Italia. II, 83. insussistenza del fatto della legazione di Roma in Grecia, ivi.

Teacene, da Reggio, antieo istoriografo dei fatti Italici. I, 41. Teano, città dei Sidicini. I, 289. vedi Sidicini.

TEANO, o Tianud, eittù della Puglia. I, 312.

TECULII, popoli della Liguria marittima. II, 13.

TELAMONE, SUO PORTO. I, 147.

Transa, eittà marittima dell'Italia meridionale. I. 165, viene in potere dei Bruzzi. I, 300.

TEMP3, loro costruzione presso gli Etruschi II, 223 e seg. destinati alle pubbliche adunanze dei Latini. 1, 167. II, 223. TERINA, colonia di Crotone. 1, 325. viene in potere dei Bruzzi. 1, 300.

Телмия, deità originata dalle institutioni toscane. II, 74. <u>I,</u> 81. Телм, mura prossime a questa città. <u>I,</u> 81. II, 122. <u>124.</u> III, 6. Телмасия, detta *Anxur* in lingua volsca. <u>I,</u> 200. avauti dell'antico porto, 237.

Teste virili e femminee sovrapposte ai vasi einerari canopici. III, 10. tipo fisico degli antichi Etruschi. I, 101. gorgoniche, simbolo del dio infernale. III, 12.

Testena, villaggio nei contorni di Amiterno. L. 190. di qui prese origine la nazione dei Sabini, 193.

```
Terrox presenta l'armi ad Achille. III, 137.
Tiati, eittà dei Marrucini. 1, 247.
Tima e flauto di bronzo. Ill, 188.
Tipro (Gemme incise di). Il, 244. armato di clipeo e gladio.
  111. 104.
Timzo di Grecia, scrittore inesatto di cose italiche. I. 13. 42.
  rimproveri ad esso fatti da Polibio, e da altri antichi scrit-
Tina, o Giove, divinità degli Etruschi, II, 102, vedi Giove.
Tima, vedi Bacco.
Traxem, popoli d'Italia; chiamati più propriamente Etruschi
  anzi che Pelasghi. 1, 64. 120, loro perizia nella navigazione.
   I, 154. II, 55. 300 e seg.
Tirrenta, nome dato dai Greci a una gran parte dell'Italia di
   mezzo, ed in specie alla costa occidentale. I, 50, 64.
Tirreni, (Mare), così chiamato dagli Etruschi, o Tirreni.
   11, 300.
 Tivoti, città del Lazio, 1, 214.
 Topi, città degli Umbri. I, 70. sue mura, 65. III, 7.
 Toga Pretesta, antico vestimento toscano di nobil condizione.
   11, 208,
 Toreutica (Arte), presso gli Etruschi. II, 230. monumenti.
   III , 65, 66,
 Tono, simbolo del sole e della forza fecondante, III, 156.
 Toscanella, vedi Tuscania.
 Toscani, e Toschi, vedi Etruschi,
 TREBIA, o Trebula, città degli Equi. I, 228.
 TREBULA. vedi Trebia.
 TREBULA, comune dei Sanniti-Caudini. 1, 261.
 TREBULA-SUFFERA, città dei Sabini. I, 194. sue mura, ivi.
 TRICALLI. vedi Dardi.
 TRIDENTE a freccia. III, 102.
 TRINACRIA, antico nome della Sicilia. II, 39-
 TRIONFO toscano. II, 292.
 Triumpilist e Camuni, popoli degli Euganei. II, 30.
```

Taorro, castello nel Piceno, posseduto dai Liburni ed Illirici.

Tuna tirrenica. II, 291. di bronzo. III, 188. pessata di Tirrenia in Grecia. II, 292.

Tumano, da Fregelle, statuario, sue opere. II, 234.

Tuno, città nella spiaggia lucana. I, 298., Tuscania, o Toscanella, suoi sepoleri. III, 97.

Tuscoto, città del Lazio antico. I, 214 di nome tosco, ivi. sue vestigia, 218.

Tuτulo, usato dalle matrone. II, 206. figurato in monumenti. liI, 33 e seg.

U

Uccenti a testa umana virile e femminile. III, 115. 128. 148.

ULISSE legato con funicella sotto il montone. III, 160.

Usus, popolo antichisimo d'Italia, I. 23. elevatisi a grandezza per la rovina del Siculi, 65. 66. antica loro dimora in Ricti, 23. si fanno postessori di gran trutto di peser firi il Mediterranco e l'Adriatico, 74. si dilatano nel Picno insino al promonotrio del Gargano, sivi. eli na latre parti dell'Italia superiore tra l'Appensino e il Po, 75. varcato il Tevere si avanzano verso l'Arno, sivi. loro città principali. 77. inimicizite coi Sabini, 78. vinti dal Ra-seni, o dagli Etruschi, che li tolgono gran numero di terre, 79. ristriagono il loro dominio fira il Tevere e la Nera, sivi. direngono confederati degli Etruschi, 80. 81, assoggettati ai Romani, 84 dotati di forteza, 76. sorta di dello, o giodizio di Dio. II, 220. giorno civile, 1911. supen. Il 21. lingue. III, 228.

Uxssia, sua estensione. I, 73 e seg. città principali, 77. fertilità, 81. Unse sepolerali istoriate. II, 246. III, 90. 91. 179. 187. e dorate, 182. scritte a neri caratteri, 90. dipinte a varj colori. 119.

Unszaro, città dei Bruzzi. 1, 3o3. Usi e Costumi in Italia. II, 200 e seg.

## V

Vacuya, divinità dei Sabini. I, 193. II, 120.
Vadinoss (Rotta degli Etruschi al lago di). I, 157. II, 265.
Vacuya, popoli della L'iguria mediterranea. II, 13.
Vacuya, divinità tutelare d'Otricoli. II, 124.

Valle Caudine. I. 261. vedi Forche Caudine. Siciliana, nome di una contrada interna del Piceno. 1, 178. Varei, vedi Ardici.

Vasai e Pittori (nome de') sopra i vasi dipinti. II, 264. III, 143. Vasao (Arte del) antichissima in Italia. II, 266.

Vas in terra cotta dipinti, ritrovati nei sepoleri di Nola. J. 122. a Tuscolo , 218. a Vulci, Tarquinia e altrove in suolo etrusco. II., 249c. chia mati egiri, 252. di stile arcaico attributi alla scuola di Corinto, 259 e seg. di fattura propria degli Etruschi, 265 e seg. disegni d'ogni qualità vasi dipinti. III., 117-1792. vasi figurati a stampa di Chiusi. III., 12 e seg. dinerari a foggia di Canopi. III., 27. egizi nei sepoleri etruschi, 200. neurocorinti, III, 259. III., 121. Panatensici o di premio, 137. Vasi etruschi perché posti nei sepoleri, 173.

VEGETABILI ed altre piante indigene d'Italia. II, 272. 274.

VEIENTI, periti nella plastica. II, 234-

Vzio, città Etrusca, I, 142. suo Foro. II, 29. antico circuito, 209.

VELEIA, sue rovine. II, 13.

Veleiati, popoli della Liguria mediterranea. II, 13. longevi, 379.

Vella, città dell'Enotria fabbricata dai Focesi della Ionia. 1, 168, 3o3. detta anco Elea, ivi. 3o5. ottime leggi ivi restituite da Parmenide, 3o6. medaglie, ivi.

VELITI presso gli Etruschi, loro armatura. II, 282.

Velletra, città dei Volsci. I, 234.

Venent, popoli della Liguria mediterranea. II, 13.

Veneze nei monumenti etruschi. III, 42. 75.

Vestra, o Eusti, loro situazione. 1, 50. favole sulla loro origine. II, 25. confusi con gli Enotri ed Euganei, ivi. 32. loro città, ivi. risomati per le ottime razze dei cavalli, 276. antiche costumanze, 32. vinti dai Romani, 34. sepoleri nel perugiuo della famiglia dei Veneti, o Euceti, 33.

Venezia, suoi confini naturali. II, 30. celebrità delle sue lane e dei suoi cavalli, 33.

Venosa, città sul confine della Puglia. I, 3:3.

Verrugine, città dei Volsci. 1, 234.

Venst. vedi Carmi.

VERTURNO moltiforme. II, 112. divinità campestre, ivi. protettrice del commercio presso gli Etruschi, 305. VERULANI, popoli Ernici. II, 221.

Vescia, città degli Aurunci. I, 241.

Vastiano degli Etruschi. II, 205. muliebre, 206. tutulo, ivi. vestiario rusticano, 207. urbano, 208. sandali tirreni, 209. rappresentanze figurate. III, 44. 46. 50.

Vestum, popoli attenenti ai Sabini. I., 246. loro territorio, 247. unione coi Marrucini, ivi. vita pastorale, 249.

Vетилома, città Etrusca. <u>I, 144.</u> sue insegne di sovranità, ivi. medaglie. III, 191.

Vetueio, luogo della Liguria. II, 18.

Viaggiaroni, guastano le antichità per esportarne frammenti.
III, 99.

Viz, o Strade costruite dagli Etruschi. 1, 151. II, 308. Valeria e Salaria. 1, 196. II, 308.

Vismo, eroe venerato in Aricia. II, 125. trasformato in Ippolito, ivi. Virtu' premiata in questa e nell' altra vita, tema raffigurato nei vasi etruschi. III, 48.

Vismiano, divinità tutelare di Narni. II, 124.

Vitz, coltivata da tempo immemorabile nella Toscana e altróve. II, 275. sua propagazione nell'Italia meridionale, ivi.
VITELIU, nome d'Italia in lingua osca. I, 151. sua leggenda in medaglie. III, 102.

VITELLIA, città degli Equi. I, 227.

VITURI, popoli della Liguria mediterranea. II, 15.

VITTORIA o Telete. Ill, 195.

VOLCETTI, pongono una colonia a Cossa. I, 148. loro attenenza coi Volsci, 15o. vinti insieme coi Volsiniesi dai Romani. I, 147. II, 265.

Votsci, anticamente detti Vulci, o Vulsci; loro situazione. I, 232. guerre cogli Etruschi e coi Romani, 233. marineria, 237. II, 55. 305. lingua. I, 233. arti, 238.

Volsiniesi, vinti dai Romani insieme coi Volcenti. I, 147.

Volsimo, o Bolsena, città etrusca. I, 142. alla sua espugnazione vi predarono i Romani due mila statue, ivi. II, 151.

Vorrana, città dell'Etruria; sua situazione. I, 141. suo circuito. II, 209. avanzi delle sue mura. I, 141. antica porta degna d'osservazione. III, 5. 6. pianta topografica. II, 223. 294. III, 1. resiste alle armi di Silla. I, 141.

Voltzzazzi conducono una colonia a Populonia da essi fabbricata. 1, 99. 146.

Voltumaa, divinità degli Etruschi. I, 151. II, 112. suo tempio destinato ai parlamenti nazionali. I, 156.

Volture, vulcano antichissimo e dei più terribili. I, 167. Volturno, vedi Vulturno.

Volumno, scrittore di tragedie toscane. II, 193.

Vomene di ferro antico. III, 190.

VULCANO, divinità degli Etruschi, II, 105: denominato Sethlans, 161. mentovato in una iscrizione trovata nel Tirolo. I, 115. figurato in patere. III, 75. 250

II, 257. sepoleri, vasi e altre antichità, ivi scoperte. II, 257. III, 94 e seg.

Vutter, initica città dell'Etruria. I, 148. sua necropoli, ivi. 159.
Vuttuno, o Volturao, città d'origine etrusca, detta dipoi Capua. I, 117. 278. Frame della Campania, 273. divinità locale. II, 125.

Z

Zazzuco, legislatore di Locri. I, 325.
Zazcuz, detta dipoi Messina, fondeta dai Cumani. I, 279.
Zazoporo, scrittore dei fatti degli Umbri. I, 45. 74.



FINE DELLA TAVOLA



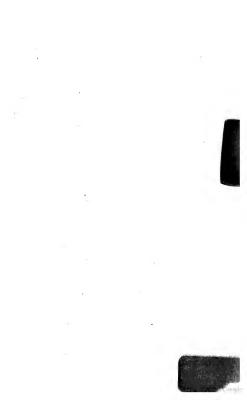

